



# NO ES NORMAL LO DE ARGENTINA

uizá sea una tendencia mundial, pero lo cierto es que la realidad ha limitado la capacidad de sorpresa de los argentinos. Y así como se naturaliza que no se respete una regla de tránsito, también se camina por la cornisa de creer que Argentina tiene que estar obligadamente en todas las definiciones por la corneos que juegue. Sea en selecciones Juveniles, Omplicas, Mayores, Femenina, de Fútbol Playa o de Futsal, esperamos pelear arriba en todos lados.

Y entonces se da, como bien remarcó Tagliafico, que se normalizan resultados que antes eran un objetivo en sí mismo. Argentina se metió ya, como mínimo, entre los semifinalistas de los últimos tres torneos que jugó: Copa América 2021 + Mundial 2022 + Copa América 2024. Un logro que no consiguió ningún otro país americano. Más aún: si se repasan los cuatro que definieron las últimas dos Eurocopas (la que se está resolviendo ahora y la que ganó Italia en 2020) y la Copa del

Mundo, tampoco hay un país europeo que repita como base esa instancia definitoria de llegar entre los mejores cuatro de la competencia.

Esta Selección, este Messi eterno, esta era Scaloni, elevaron la vara de tal modo que quizá se olvide que no se puede ganar siempre. Pero no sólo provocaron esta sensación a nivel resultados sino que se han transformado en el Brasil de otros tiempos. Argentina, nuestra Selección, se posicionó en un lugar en el que es admirada y alentada por propios y extraños. Efecto Leo o lo que fuera, antes los países que quedaban fuera del torneo

> simpatizaban con la línea futbolera y los jugadores brasileños. El juego de Brasil en Estados Unidos dio pena y Argentina, sin el brillo de Qatar, continúa despertando emociones más allá del color de la camiseta.

El deseo de meter un cuarto título consecutivo (se suma la Finalissima 2022 con la goleada a Italia) no debe hacer que no se valore que estar en etapas definitorias de una copa internacional ya merece el aplauso.

#### **GARNACHO, A UN TOQUE**

# SE PUSO LA CAMSETA

Durante las horas previas al trascendental partido contra Canadá, a Alejandro Garnacho le plantearon el desafío del Ping Pong. Y en ese ida y vuelta a un toque, la perla que nació en Madrid pero transpira Buenos Aires mostró su costado más argento en varias de sus respuestas. De hecho, al ser consultado por el momento más gratificante de su carrera, eligió "el debut con la Selección" por encima de alguno de sus títulos con el United. No fue todo: cuando le pidieron que eligiera entre el mate y el café, Garna se inclinó por la clásica infusión argentina. Yendo a los nombres propios, en tanto, prefirió a Facundo Buonanotte como el compañero para irse de vacaciones y al Colo Barco como pareja para el truco. ¿Quién es el que mejor se viste según su criterio? "Rodri De Paul". Para terminar, no pisó el palito. ¿Algún jugador extranjero para que se ponga la celeste y blanca? "Tenemos a los mejores del mundo".

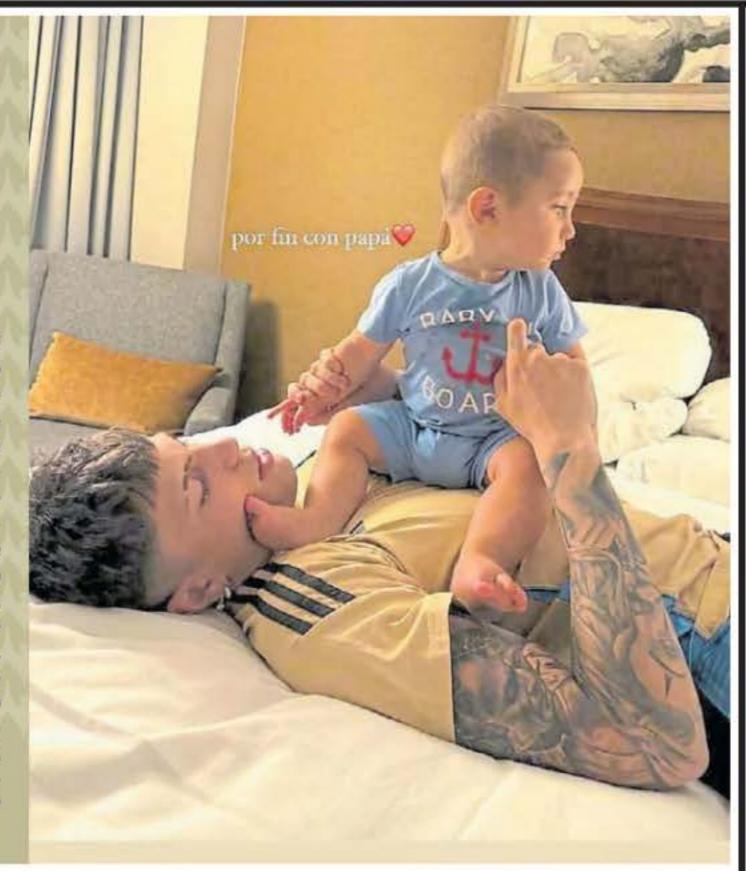

#### PIQUITO Y PALA

# SABE EL BESO DE LA COPA...

Igual que Lionel Scaloni, Marito Di Stéfano aseguró que nunca consintió el beso/piquito tras el triunfo contra Ecuador. "Cuando hizo el gol Otamendi y lo veo al Gringo solo, salimos todos corriendo y ahí le dije 'el Barba ve todo. Y claro, cuando le voy a dar el beso, él gira, por eso lo del famoso beso en la boca, pero nada que ver....", contó entre risas el histórico utilero de la Selección en diálogo con AFA estudio.



#### JOSÉ PEKERMAN

# "AGRADEZCO VER A MESSI CAMPFON"

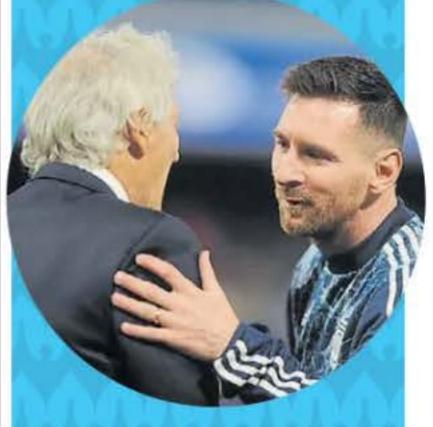

"Cuando Messi salió campeón del mundo, le dije gracias a la vida por permitirme ver eso. Yo vivi el sufrimiento que tuvo y conocí la verdadera historia. Que haya logrado la Copa es la fortuna que he tenido, no la del descubrimiento. Porque era obvio que Messi iba a ser lo que fue: el mejor del mundo, de la época". Con su particular sensibilidad a flor de piel, José Pekerman contó la felicidad que sintió cuando el fútbol le pagó lo que le debía al capitán de Argentina. Protagonista principal en la historia de Messi y la Selección, el DT dijo en Espn que "cuando el gran público aún no lo conocía, dije 'Dios es argentino' porque pensábamos que después de Diego no iba a aparecer otra jugador de esa envergadura y apareció él". Y en el medio, admitió su amargura por no haberlo puesto ante Alemania en el Mundial 2006.

Scaloni, a horas de la semi ante Canadá.

"MESSI ESTÁ BIEN, ESTAMOS TRANQUILOS".







# LOOK AT ME: DIBUY SU FRANJA

Fiel a su particular estilo, Dibu Martínez saldrá a la cancha esta noche con un nuevo look: una franja rapada en el costado izquierdo de su cabeza. En la Copa América, la figura

de Argentina había lucido las iniciales de sus dos hijos Santino y Ava en la nuca. Hasta ayer, cuando en el entrenamiento hizo público el estreno de su reciente corte.

## GARNERO YA ES HISTORIA

No vas más: luego de una pobre actuación en la Copa América, donde Paraguay no sumó puntos y quedó out en fase de grupos, Daniel Garnero fue despedido. El DT argentino asumió en septiembre para reemplazar a **Guillermo Barros Sche**lotto y dirigió apenas 10 partidos: dos victorias y seis derrotas con 13 goles en contra y solo cinco a favor.

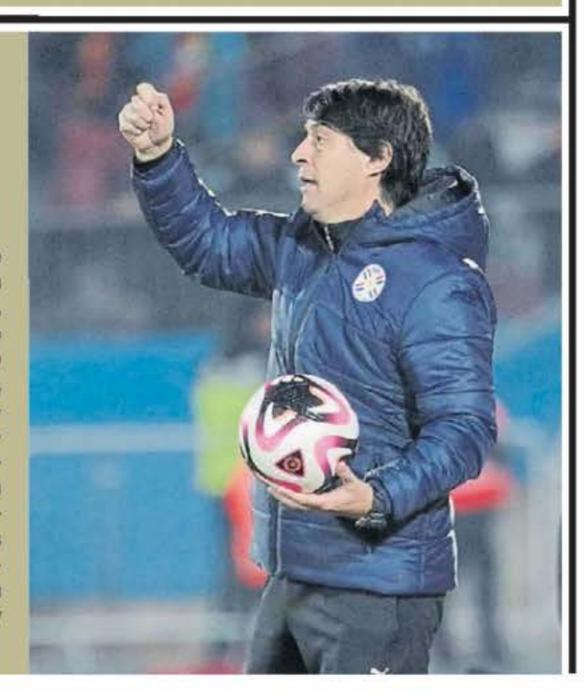

# CUARTOS SEMI SEMI CUARTOS Argentina 1 (4) Ecuador 1 (2) Argentina Canadá Canadá Uruguay CUARTOS COlombia 5 Panamá 0 Uruguay

CANADA

FINAL

LA LLAVE COPA AMERICA ESTADOS UNIDOS 2024

14 de julio a las 21, Hard Rock Stadium

#### LIGA PROFFSIONAL

HOY - 21 hs.

Venezuela 1 (3

Canadá 1 (4)

|    | Equipo        | Pts | PJ | PG | PE | PP | Gf | Gc |
|----|---------------|-----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | Talleres      | 13  | 5  | 4  | 1  | 0  | 11 | 4  |
| 2  | Huracán       | 13  | 5  | 4  | 1  | 0  | 8  | 2  |
| 3  | Unión         | 13  | 5  | 4  | 1  | 0  | 7  | 2  |
| 4  | Racing        | 10  | 5  | 3  | 1  | 1  | 12 | 6  |
|    | Gimnasia      | 10  | 5  | 3  | 1  | 1  | 10 | 5  |
| 6  | Instituto     | 10  | 5  | 3  | 1  | 1  | 7  | 4  |
| 7  | River         | 9   | 5  | 3  | 0  | 2  | 9  | 4  |
| -  | Argentinos    | 9   | 5  | 3  | 0  | 2  | 6  | 7  |
|    | Lanús         | 8   | 5  | 2  | 2  | 1  | 6  | 5  |
| 10 | Belgrano      | 8   | 5  | 2  | 2  | 1  | 8  | 9  |
| 11 | Boca          | 7   | 5  | 2  | 1  | 2  | 5  | 4  |
| 12 | Sarmiento     | 7   | 5  | 2  | 1  | 2  | 5  | 4  |
| 13 | Ind Rivadavia | 7   | 5  | 2  | 1  | 2  | 3  | 2  |
| 14 | Estudiantes   | 7   | 5  | 2  | 1  | 2  | 5  | 5  |
| 15 | R. Central    | 6   | 5  | 1  | 3  | 1  | 7  | 6  |
| 16 | Atl Tucumán   | 6   | 5  | 1  | 3  | 1  | 4  | 5  |
| 17 | Independient  | e 6 | 5  | 1  | 3  | 1  | 4  | 5  |
| 18 | Newells       | 6   | 5  | 2  | 0  | 3  | 3  | 5  |
| 19 | Riestra       | 6   | 5  | 2  | 0  | 3  | 3  | 5  |
| 20 | Vélez         | 5   | 5  | 1  | 2  | 2  | 4  | 6  |
| 21 | Platense      | 5   | 5  | 1  | 2  | 2  | 3  | 5  |
| 22 | Banfield      | 4   | 5  | 1  | 1  | 3  | 4  | 7  |
| 23 | Barracas      | 4   | 5  | 1  | 1  | 3  | 3  | 7  |
| 24 | Defensa       | 3   | 5  | 0  | 3  | 2  | 3  | 6  |
| 25 | Tigre         | 2   | 5  | 0  | 2  | 3  | 3  | 10 |
|    | San Lorenzo   | 1   | 4  | 0  | 1  | 3  | 2  | 5  |
|    | Godoy Cruz    | 0   | 4  | 0  | 3  | 1  | 2  | 3  |
|    | C. Córdoba    | 0   | 5  | 0  | 0  | 5  | 6  | 15 |

| FECHA 6                     |                |
|-----------------------------|----------------|
| Argentinos vs. Tigre        | JUE 18 - 18.45 |
| Ind. Rivadavia vs. Gimnasia | JUE 18 - 19.00 |
| Instituto vs. Independiente | JUE 18 - 21.00 |
| Barracas vs. Newell's       | VIE 19 - 15.00 |
| Belgrano vs. Riestra        | VIE 19 - 19.00 |
| R. Central vs. Sarmiento    | VIE 19 21.00   |
| San Lorenzo vs. Huracán     | SAB 20 - 15-00 |
| Racing vs. Godoy Cruz       | SAB 20 - 17.00 |
| Banfield vs. Atl. Tucumán   | SAB 20 - 19.00 |
| River vs. Lanús             | DOM 21 - 15.00 |
| C. Córdoba vs. Platense     | DOM 21 - 17.15 |
| Estudiates vs. Unión        | DOM 21 - 17.15 |
| Defensa vs. Boca            | DOM 21 - 20.00 |
| Vélez vs. Talleres          | DOM 21 - 20.00 |
| FECHA 7                     |                |
| Gimnasia vs- San Lorenzo    | MAR 23 - 18.45 |
| Newell's vs. Ind. Rivadavia | MAR 23 - 18.45 |
| Independiente vs. Barracas  | MAR 23 - 21.00 |
| Riestra vs. Argentinos      | MIE 24 - 15.00 |
| Talleres vs. Defensa        | MIE 24 - 17.00 |
| Sarmiento vs. Racing        | MIE 24 - 18.30 |
| Huracán vs. Estudiantes     | MIE 24 - 19.30 |
| Godoy Cruz vs. River        | MIE 24 - 21.00 |
| Lanús vs. Belgrano          | JUE 25 - 18.45 |
| Platense vs. Vélez          | JUE 25 - 18.45 |
| Atl. Tucumán vs. Instituto  | JUE 25 - 21.00 |
| Tigre vs. C. Córdoba        | JUE 25 - 21.00 |
| Unión vs. R. Central        | MIE 31 - 18.30 |

MIE 31 - 20.30

Boca vs. Banfield

#### PROMEDIOS 2024

Uruguay 0(4)

Brasil 0(2)

0

MAÑ - 21 hs.

| Equipo               | Pts. PJ | Prom. |
|----------------------|---------|-------|
| 14 Instituto         | 79 60   | 1.316 |
| 15 Barracas          | 132 101 | 1.306 |
| 16 R. Central        | 132 101 | 1.306 |
| 17 Independiente     | 131 101 | 1.297 |
| 18 Unión             | 128 101 | 1.267 |
| 19 Atl Tucumán       | 127 101 | 1.257 |
| 20 Vélez             | 125 101 | 1.237 |
| 21 Lanús             | 124 101 | 1.227 |
| 22 Banfield          | 123 101 | 1.217 |
| 23 Platense          | 119 101 | 1.178 |
| 24 Tigre             | 117 101 | 1.158 |
| 25 Sarmiento         | 115 101 | 1.138 |
| <b>26</b> C. Córdoba | 108 101 | 1.069 |
| 27 Riestra           | 19 19   | 1.000 |
| 28 Ind Rivadavia     | 15 19   | 0.789 |

#### **AGENDA HOY**

| C  | OPA AMÉRICA - SEM      |                      |
|----|------------------------|----------------------|
| A  | rgentina vs. Canadá21( | (Telefe/TVP/TyC/DGO) |
| E  | UROCOPA - SEMI         |                      |
| Es | spaña vs. Francia      | 16(ESPN/Disney+)     |
| A  | MISTOSOS               |                      |
| R  | iver vs. Millonarios   | 18.30(Disney+)       |
| Pi | eñarol vs. San Lorenzo | 19(Disney+)          |
| W  | IMBLEDON               |                      |
| C  | uartos de final        | 9.30(ESPN2/ESPN3)    |
| W  | ORLD RUGBY U20 C       | HAMPIONSHIP          |
| Ä  | rgentina vs. Fiji      | 9(ESPN4)             |
|    | *********              |                      |

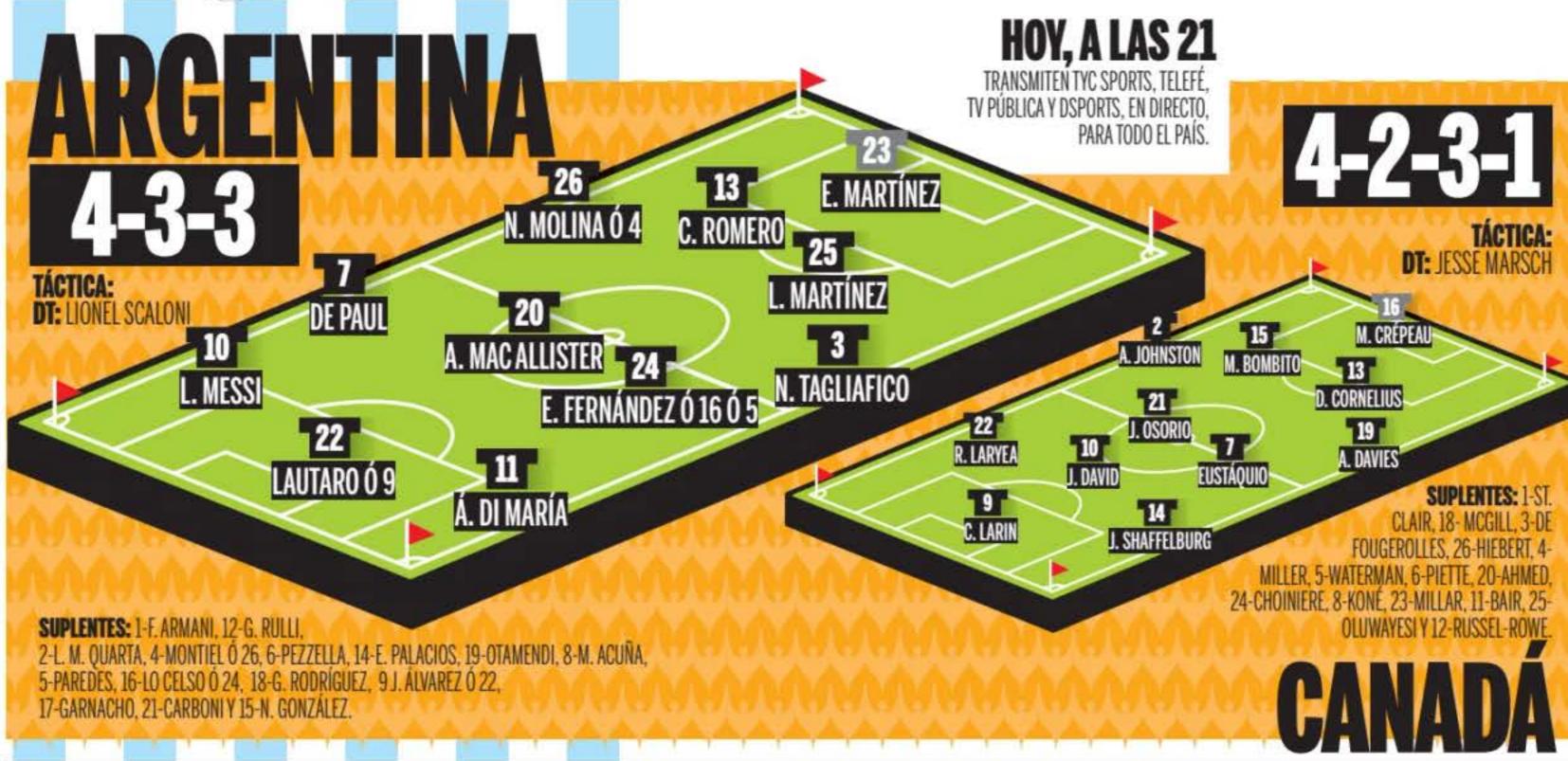

**ESTADIO:** METLIFE STADIUM (NUEVA JERSEY).

**ÁRBITRO, LÍNEAS Y VAR:**PIERO MASA (CHI), C. URRUTIA Y J. RETAMAL (LINEAS) Y J. LARA (VAR/CHI).







na más y estamos en la final" dice Dibu Martínez y así resume el pensa-

miento de la Scaloneta, el deseo de todo un país. El responsable de que la Selección esté en la semifinal de esta noche muestra el hambre de gloria que tiene este grupo, que sueña con meterse en la cuarta final consecutiva, en cuatro torneos disputados. Ya parece algo lógico, pero no hay que normalizarlo. Este plantel puso el listón bien alto y esta noche tendrá otra chance de seguir haciendo historia.

Argentina tiene la presión (como casi siempre) de la semifinal, es verdad. Canadá buscará la heroica, bajar al campeón del mundo, de América y de la Finalissima. Los dirigidos por Jes-

La Scaloneta, con Leo mucho mejor en lo físico y con Di María seguramente de entrada, va esta noche ante Canadá por su cuarta final consecutiva. Si hay empate, penales...

se Marsch ya ganaron con llegar a esta instancia y vivirán el partido con responsabilidad, obvio, pero también como un premio. En cambio, la Selección juega con el cartelito de candidato en la frente y se espera que vuelva a mostrar el nivel que lo llevó a cosechar tres títulos en 18 meses.

El partido con Ecuador exhibió que la Scaloneta también tiene días malos y que ante rivales de cierto nível, eso puede costar caro. Desde el Maracanazo a la fecha, fueron pocos los adversarios que se la hicieron pasar mal al equipo del capitán Messi. No solo desde el resultado, sino desde el juego. Está claro que la de-

rrota contra Arabia Saudita en Qatar movió los cimientos, pero pareció más un accidente de un partido inaugural que una falencia de juego y de táctica.

El seleccionado viene de ser superada ante Ecuador, pero tuvo de su lado las manos mágicas de Dibu en la definición por penales que lo dejó con vida en la Copa América. Solo le había pasado en los últimos tres años una sola vez: ante Uruguay. en la Bombonera, en noviembre del 2023. Aquel día el equipo estuvo incómodo y la Celeste de Bielsa le ganó con justicia. Muy de vez en cuando -se cuentan con los dedos de una mano-, la Sca-Ioneta tiene estos partidos v, en general, después vuelve a la senda que (mal) acostumbró a los hinchas: ganar y jugar bien.

Canadá, ya lo demostró en el debut. será un rival durísimo. En nombres, no hay equivalencias, pero habrá que ver en lo colectivo cómo se rearma la Selección. Scaloni planea un partido con un Messi mucho más pleno que en los cuartos y sumarle a su socio Di María ("Es una

posibilidad que jueguen juntos"), para tener más talento para poder doblegar a un contrincante que no suele meterse atrás y que defiende bastante alto. El DT, también dejó en claro que el capitán está bien, mucho mejor que en los cuartos ante Ecuador y que con él juega siempre: "Bueno, Leo, está bien, terminó bien, así que mañana será parte del partido, así que estamos tranquilos. Su nivel está bien, es fundamental para nosotros".

Argentina se volverá a enfrentar a Canadá, al DT que pidió la sanción por haber entrado tarde en el debut. Esta vez. Jesse Marsch trató de no darles más combustible a los campeones y ante la consulta de Olé, trató de ser políticamente correcto: "Posiblemente sea una motivación, pero no creo

que la necesiten. Uno ve en

cómo se paran en cada partido, ellos están concentrados en ganar el título", respondió sobre cómo puede impactar en el anímico de los jugadores aquella situación vivida en Atlanta. Será un partido que también se vivirá desde lo emocional. La Selección viene siendo local en todos los es-

tadios y esta noche se repetirá en el MetLife, un estadio que tiene una historia particular con Messi: triplete a Brasil en el 2012, su renuncia tras perder la final de la Copa América 2016 y el reciente 1-0 ante Chile. con el gol agónico de Lautaro. La gente ya empezó a jugar su partido con el cuarto banderazo al hilo, copando otra vez Times Square.

> En Nueva Jersey, a poquitos kilómetros de la Gran Manzana, la Selección va por más. Por ese partido más que le falta para meterse en una nueva final. Y esperando que el susto que le dio Ecuador se convierta en el combustible ideal para estar el 14 de julio, en el Hard Rock de Miami. esperando por Uruguay o Colombia.

NUEVA JERSEY (ENVIADO).

JUGÓ FINALES

#### Derrota ante Brasil en el 2019 Perdimos 2-0 en la semi de la Copa América 2019, en un partido con una polémica actua-

ción del VAR.



El famoso mirá que te como, hermano... La semi de la Copa América 2021 fue el partido consagratorio del Dibu: tres penales tapados ante Colombia y pase a la final.

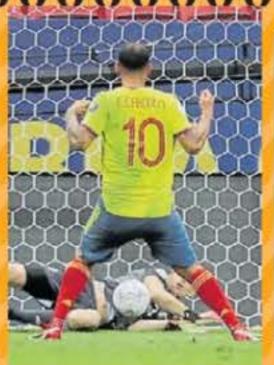

Goleada 3-0 a Croacia y pasaje a la final Actuación histórica e inolvidable de la Scaloneta, con dos de Julián y uno de Leo, que tuvo una actuación descomunal.

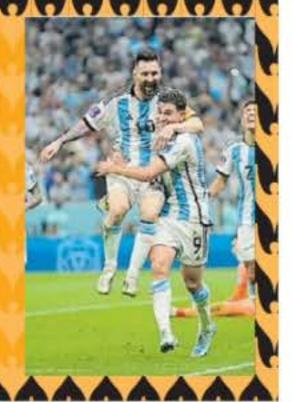

# UNANGELESPECIAL

Di María, entre la chance de ser titular y el "disfrutar cada minuto" en el cierre de su historia con la Selección Argentina.

Di María está en el final de su carrera en la Selección. Tomó esa decisión y no tiene vuelta atrás. Por eso, vive cada momento con mucha nostalgia, pero también con alegría y responsabilidad. El zurdo de los goles en las finales de Juegos Olímpicos, Copa América 2021, Finalissima y Mundial de Qatar quiere más, sueña con otra vuelta y quiere aportar lo suyo para que la Scaloneta llegue a la final.

Justamente en el debut arrancó como volante por derecha, en un 4-4-2 y tuvo buenos momentos. El otro encuentro que estuvo de entrada fue ante Perú, el día en que Scaloni decidió rotar, mientras que ante Chile ingresó en el ST. Con las características del rival, el entrenador analiza que Fideo juegue en lugar de Nico González y eso fue lo que ensayó en los últimos dos entrenamientos. De hecho, ayer en la práctica estuvo hablando un rato largo con los dos.

"Estoy disfrutando cada momento. Por momentos un poco melancólico, por otros un poco alegre, pero ya está decidido, lo dije un montón de veces, no hay vuelta atrás", le contó Fideo a Olé tras el partido con Perú. El crack de 36 años sigue en la misma línea y en las últimas horas hizo un posteo en sus redes sociales. "Seguimos. Cada día queda menos y hay que disfrutar cada minuto", escribió, cerrando la frase con un corazón.

Tras no entrar ante Ecuador, Angelito seguramente tendrá protagonismo hoy en Nueva Jersey, en el día de la Independencia. Sabe que son los últimos cartuchos, que es este partido y uno más. Y desea poder ayudar para que la Selección tenga volumen de juego y Messi, un socio.

Angel cuenta con el apoyo de la gente que lo corea en cada estadio, pero también tiene su hinchada personal. Su familia está presente desde que comenzó el torneo y como se mueve la Selección, también se mueven los Di María, en el que puede ser su penúltimo partido con la celeste y blanca.







# "SU NIVEL ESTA BIEN"

FACUNDO SANTAROSSA fsantarossa@ole.com.ar

o fue una conferencia más. No solo porque es la previa de una semifinal sino también porque era la chance de escuchar a Lionel Scaloni hablando del estado físico de Leo Messi. "Está bien, terminó bien, así que será parte del partido. Su nivel está bien, es fundamental para nosotros", señaló apenas le consultaron por el tema. Y, si bien no deslizó demasiadas pis-

Scaloni habló del estado físico de Messi, dijo que es "fundamental" y contó cómo resuelve si lo pone o no: "Es fácil para mí…".

tas del equipo que pondrá ante Canadá, sí dejó la puerta abierta para que Leo comparta equipo con Fideo Di María: "Es una posibilidad que jueguen juntos. La tranquilidad que tenemos es que el equipo responde, va a jugar el que mejor esté... Están todos muy bien y con un nivel muy parejo".

Luego de que frente a

Ecuador se viera un Messi que no estaba óptimo en lo físico, habló sobre cómo lleva adelante la decisión de poner o no al capitán. "El 99% de las veces está para jugar, nunca me ha pasado que no esté para jugar. Es una decisión muy fácil para mí, es sentarme con él... '¿cómo estás?', estoy bien', 'listo, jugás'. ¿No estás bien? Bueno, jugá los últimos 30. Es así de fácil". Y por si quedaba alguna duda, Scaloni marcó la importancia que tiene Leo en su equipo: "Cuando él está en condiciones, juega. No hay ningún tipo

de duda. ¿Quién tendría duda? Yo por lo menos no, que soy el entrenador. El que lo decide soy yo, y cuando lo veo en condiciones para jugar, incluso no estando al 100%, va a jugar. Me hago responsable de eso porque sé lo que nos puede dar aún sin estar en óptimas condiciones. No cometería el grave error de no ponerlo sabiendo que nos da un montón", dijo Lionel DT, que luego en la práctica tuvo una larga charla con Lionel capitán.

Pero más allá de Messi, enfrente estará Canadá, a

quien enfrentó en el primer partido. "Cada equipo intentará hacer algo diferente. Nosotros, siempre a través de la pelota, intentaremos hacerles daño y que no desplieguen su juego, que es interensante", arrancó. Pero no fue el único elogio al rival: "Es un buen equipo, muy trabajado físicamente, compacto, con jugadores que son ténicamente buenos y un entrenador que les ha transmitido una manera de jugar bastante agresiva con mucha presión, que en lo físico es difícil de equiparar". **NUEVA JERSEY (ENVIADO)** 

# Messiento cada vez mejor

El capitán tiene menos dolor en el aductor, se entrenó a la par y está listo para ir por otra final.

n cada práctica que tuvo la Selección Argentina del partido ante Ecuador a hoy, se dieron todas buenas noticias con respecto al estado de Leo Messi. El capitán jugó a media máquina ese choque por los cuartos de final, pero ahora la historia pinta para ser diferente.

En estos cinco días que pasaron, el crack rosarino fue intensificando los trabajos. Pasó sus días entre sesiones de kinesiología y entrenamientos a la par de sus compañeros, sintiendo cada vez menos dolor en ese aductor derecho que lo tuvo a maltraer y por eso Scaloni, aunque no haya querido confirmar en con-

ferencia de prensa la formación que pondrá ante Canadá, sabe que podrá tenerlo desde el arranque.

Incluso, los buenas nuevas no se dieron solo cuando Messi se calzó los botines para pisar el verde césped. Según pudo averiguar **Olé**, el capitán de la Scaloneta está de buen humor, sintiéndose cada vez más pleno, y sabiendo internamente que a la semifinal llegará en mejores condiciones de lo que fue el partido ante Ecuador. Pero no solo eso, en la cabeza de Leo hay algo más que tiene peso propio por estos días. ¿Qué? La ilusión. Sí, aunque en sus vitrinas se superpongan los balones de oro, los trofeos y hasta ya haya adquirido la figurita difícil que es la medalla de campeón del mundo, Messi está mentalizado en buscar una nueva final de América, la quinta sobre siete copas continentales en la que participó. Messirve.

NUEVA JERSEY (ENVIADOS)



LEO ESTÁ MUCHO MEJOR Y TIENE LA CABEZA EN GANAR LA SEMI,

# "ERA UNA BROMA..."

HERNÁN CLAUS h c l a u s @ ole com ar

esse Marsch, el técnico estadounidense de Canadá, había generado una polémica por una declaración posterior a la derrota frente a Argentina en la fase de grupos de la Copa América. "A ver, diario Olé, La Nación, escriban eso que deben ser multados por el tiempo que se tomaron para volver del entretiempo", había afirmado. El técnico volvió a ser consultado ayer por aquella frase, en la previa del choque que los volverá a enfrentar, hoy a las 21, en el MetLife de Nueva Jersey. "Casi era un chiste, una broma. Realmente no esperaba que sancionaran a la Argentina, lo que no quería era que Scaloni fuera suspendido (no pudo salir al banco con Perú), porque no quiero que se prive la chance de estar con el equipo, sino para que Conmebol haga Marsch, DT de Canadá, le respondió a Olé sobre la polémica generada tras el primer partido. "Quizá sea una motivación para Argentina, pero no creo que la necesite", dijo.

## Marca a Messi

El técnico rival contó que no piensa hacer una marca personal para Messi y que lo tratarán de frenar en bloque. ¿Retrasa más a la última línea? algo al respecto. Argentina es un show espectacular, lo he dicho antes, me sorprendió mucho que la Conmebol no haga algo al respecto", afirmó en la conferencia. Entonces, **Olé** le preguntó si para Argentina podría resultar un combustible volver a enfrentar a Canadá después de aquella polémica. Y la respuesta fue con muy buena onda...

"Quizá sea una motivación, pero no creo que la necesiten. Uno lo ve en cómo se paran en cada partido, ellos están concentrados en ganar el título. No tienen ninguna debilidad", respondió.

El técnico también fue consultado por Messi. "Todos sabemos que es el mejor jugador que ha existido y le tenemos un gran respeto. Siempre es un privilegio jugar contra él. No vamos a marcarlo individualmente. Pero sí intentaremos ciertas cosas para ponérselo difícil", anticipó. Y dejó un claro aviso de lo que espera para estar partido de semifinales contra Argentina: "No queremos jugar solo por irnos a los penales, vamos a salir a jugar de la manera que nos gusta, a aprovechar esta oportunidad para dar lo mejor de nosotros, y eso es, en definitiva, el objetivo. Veremos si podemos hacerlo un poco mejor que en el primer partido".

Canadá quiere seguir haciendo historia, ahora contra el campeón del mundo. NUEVA JERSEY (ENVIADO).



JESSE SE HABÍA QUEJADO POR LA DEMORA EN EL ENTRETIEMPO.





UNOS CUATRO MIL HINCHAS VOLVIERON A COPAR ESTE LUGAR TAN EMBLEMÁTICO DE NUEVA YORK.

# PORQUE YORK TE OULERO...



tra vez la locura. la pasión, la fiesta. De nuevo la sorpresa general de los turistas y también de los neoyorquinos. Una vez más, el show de los hinchas argentinos sacudiendo la magia de Times Square, quitándole protagonismo a los carteles y las luces de ese lugar tan emblemático de la Gran Manzana. Así se gestó un nuevo banderazo, esta vez en la previa a la semifinal contra Canadá y con la misma cantidad de gente que había estado presente en la previa contra Chile.

Una vez más los cantitos clásicos no faltaron. "Que de la mano, de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar".

## Como pasó previo a Chile, miles de argentinos coparon el Times Square de la Gran Manzana y sueñan con otra final.

se cantó nuevamente. Y como aquella vez, no faltaron los bombos y los redoblantes, ese show que el hincha argentino siempre ofrece
en cualquier parte del mundo y que no deja de llamar
la atención, sobre todo en
un país que no es tan futbolero como otros.

"Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar...", tampoco faltó a la cita. Es imposible que ese hit, a pesar de haber logrado su mayor conquista, no se siga entonando. A esta altura, es un himno del hincha. Y Nueva York lo volvió a escuchar en cada voz de esos cuatro mil

hinchas que redoblaron la apuesta soñando con una nueva final.

En cada ciudad donde jugó la Selección, hubo un banderazo, otro sello bien argentino. Y así como estuvo Messi, el símbolo de la Scaloneta, también estuvo Diego, porque en definitiva, Diego siempre está. En las camisetas, en los cantitos y en el corazón de cada uno de los argentinos. Pasó Atlanta, pasó la primera visita a NY, pasó Miami, pasó Houston y una vez más, la mejor hinchada de todos los Times, sacudió el Square.

NUEVA JERSEY (ENVIADO).



LOS EDIFICIOS, LOS CARTELES LUMINOSOS Y TODO EL COTILLÓN CELESTE Y BLANCO. SHOW

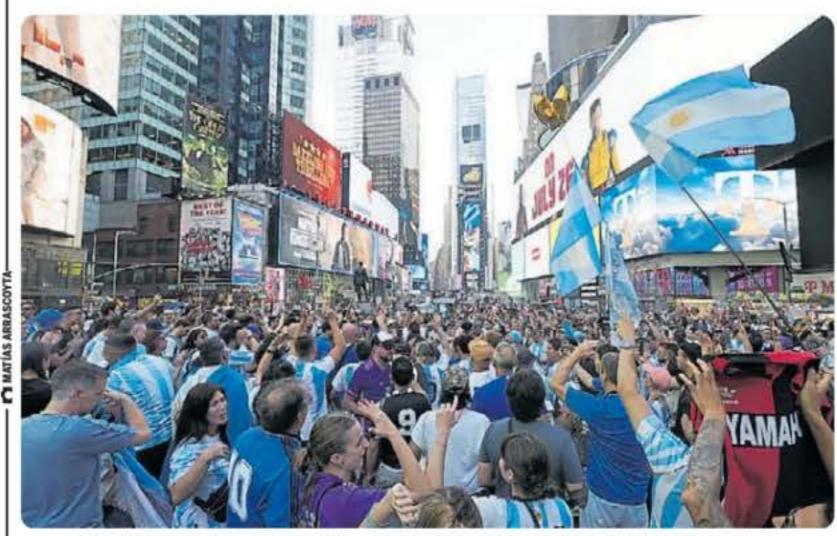

UNA IMAGEN TREMENDA DE LA MULTITUD DE HINCHAS ARGENTINOS EN NY. IMPRESIONANTE

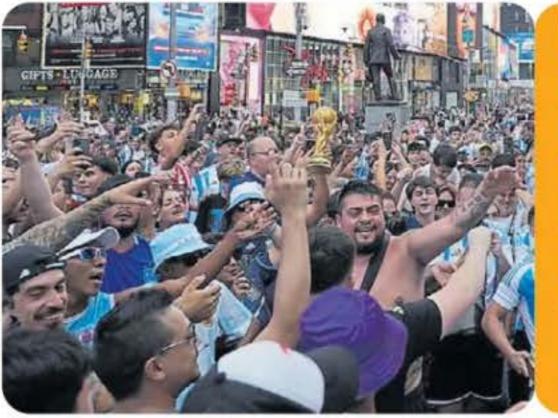

### LA MÁS LINDA

## LA COPA, PRESENTI

El trofeo que levantó Messi en Qatar y que hizo tan feliz a todos los argentinos, también paseó por las calles de NY. Los hinchas ahora sueñan con el cuarto título de este ciclo que, por lo deportivo y lo pasional, nunca se olvidará.

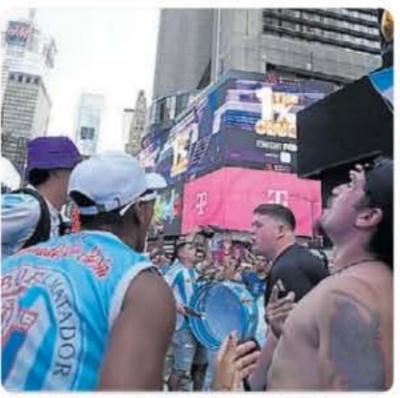

LOS BOMBOS Y LOS REDOBLANTES, PURA FIESTA.

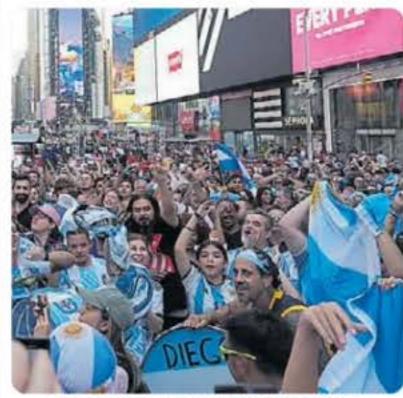

MARADONA SIEMPRE ESTÁ. NUNCA FALTA.

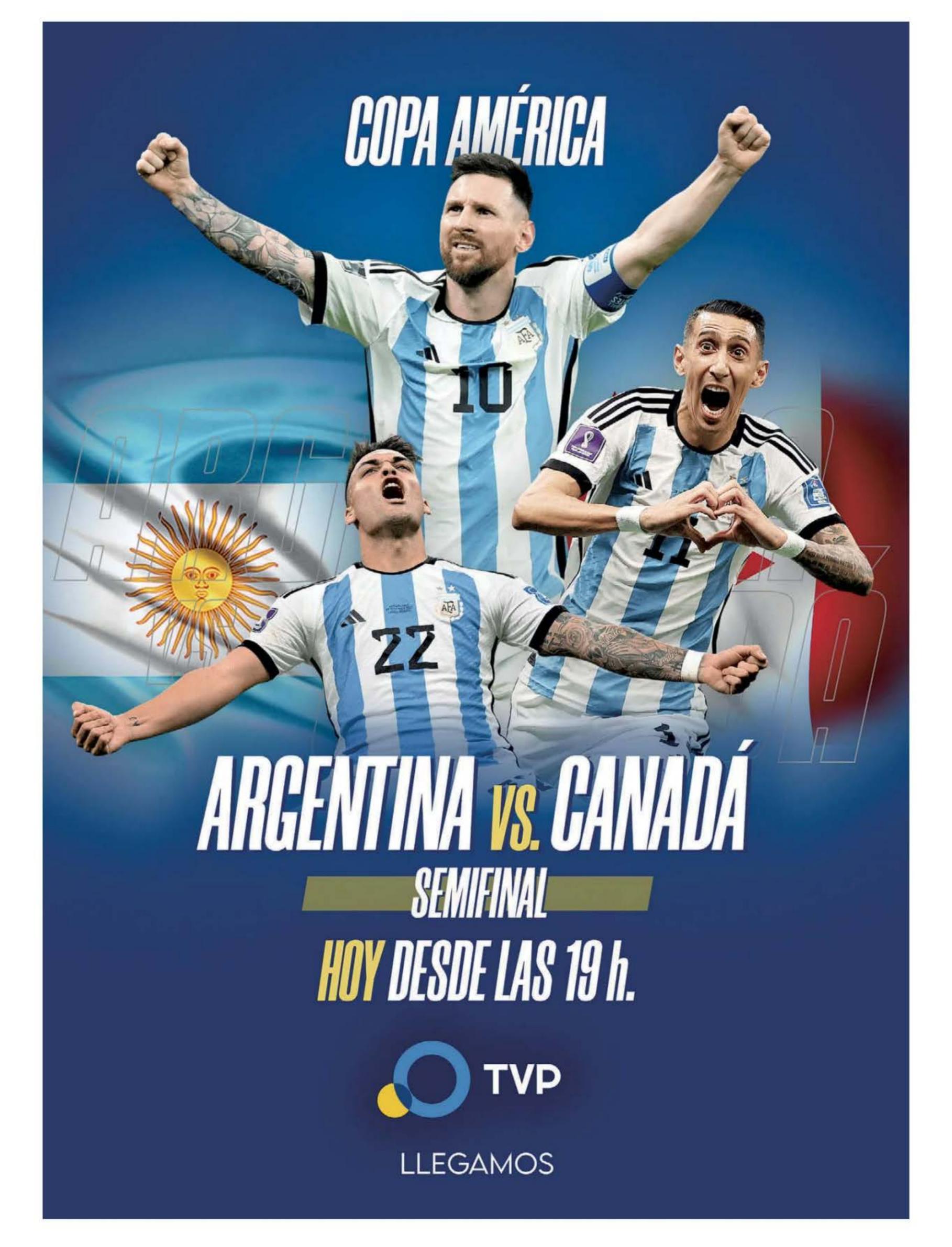

URUGUAY

ruguay enfrenta mañana a las 21 a Colombia, en Charlotte, por la otra semi. El tema es que el plantel charrúa recién pudo viajar ayer rumbo a esa ciudad, debido a que tuvo que permanecer más horas en Las Vegas, donde el sábado eliminó a Brasil, a causa de un desperfecto en el avión. Lo cierto es que a partir de este inconveniente, Bielsa debió modificar todo lo planificado: el plantel tenía previsto llegar a las 21.00 horas del domingo a Charlotte para cenar y descansar antes del entrenamiento matutino de hoy. Sin mbargo, a partir del desperfecto en el vuelo, tuvo que volver al hotel en Las Vegas y entrenarse ayer allí (de hecho, el plantel practicó sin la ropa que habitualmente utiliza porque los bolsos ya habían sido despachados). Recién pudo partir rumbo a Charlotte al mediodía de ayer y su arribo estaba previsto para anoche, alrededor de las 23 horas de la Argentina. Hay que tener en cuenta que la Celeste deberá pasar del calor sofocante de Las Vegas (más de 40°) al clima húmedo de Charlotte (cerca de 32°, con lluvias y porcentaje de hu-

medad de 81 %). Para este partido, que se jugará en el Bank of AmeriBronca en la Celeste: salieron retrasados de Las Vegas por un desperfecto en el avión. Bielsa tiene que meter mano en el 11.

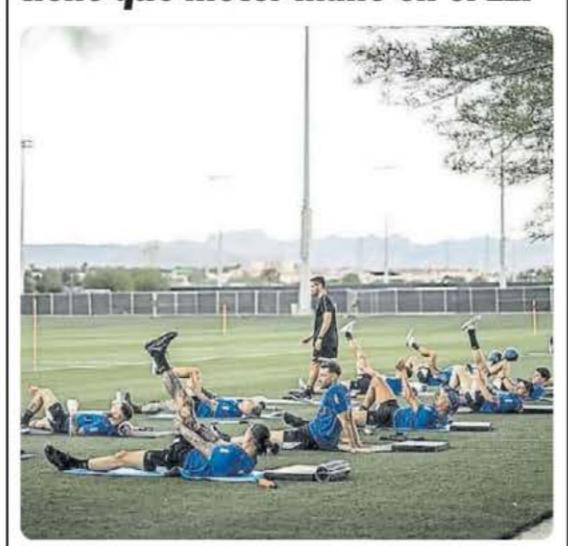

EL PLANTEL NO PUDO VOLAR A CHARLOTTE EL DOMINGO. LO HIZO AYER

ca Stadium de Charlotte, la casa de los Carolina Panthers en la NFL, con capacidad para más de 74.000 espectadores y sin techo, Bielsa deberá meter mano en el 11. No podrá contar con Nahitan Nández, quien vio la roja directa, y con el zaguero central Ronald Araújo, que tuvo que salir en el PT por una lesión (sintió un pincha-

zo en la parte posterior del muslo de la pierna izquierda). Los reemplazantes serían Guillermo Varela por Nández, mientras que Josema Giménez por Araújo, como ocurrió frente a la Verdeamarela. Habrá que ver también cómo llega el lateral izquierdo, Matías Viña, que el sábado salió con una molestia muscular.

COLOMBIA

olombia espera y disfruta. Después de golear 5-0 a Panamá en cuartos de final, el equipo que dirige Néstor Lorenzo está viviendo un gran momento en el que suma 27 partidos invicto (21 victorias y seis empates), la misma cifra que había registrado aquel equipo de 1993 con Carlos Valderrama como símbolo y Francisco Maturana como entrenador, pero que lo había logrado con un registro de 13 triunfos y 14 empates.

Con un James Rodríguez rompiéndola y las cosas claras, esta versión del combinado cafetero despierta ilusiones en Estados Unidos pero manteniendo el perfil bajo que aporta el DT argentino, ex ayudante en las épocas de Pekerman.

El desafío que se viene es grande y difícil: enfrente estará Uruguay, también disfrutando de un gran presente con Marcelo Bielsa en el banco y más motivados aún tras dejar en el camino por penales a nada menos que Brasil. Para esa gran batalla que será en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, Lorenzo prepara un único cambio. Será el regreso de Jefferson Lerma (del Crystal Palace) en el mediocampo después de cumplir una fecha de suspensión en lugar de Mateus Uribe.

El resto seguirá siendo la misma base, con la presencia de Jhon Córdoba como referencia de área por encima de Rafael Santos Bo-

En Colombia no se marean por el invicto de 27 partidos y se preparan para el duelo ante Uruguay con un solo cambio: el regreso de Lerma en el medio.



LOS CAFETEROS DISFRUTAN: VIENEN DE TRES TRIUNFOS Y UN EMPATE.

rré (quien inició el torneo como titular) y también de Miguel Borja, el goleador de River que convirtió el quinto tanto ante los panameños cuando ingresó.

"Este equipo demuestra la actitud que tiene: todos se matan por el compañero", destacó Lorenzo de sus dirigidos. Ahora, superar a los uruguayos significará poder disputar de la tercera final de Copa América de su historia, tras ser segundo en 1975 y campeón finalmente en 2001. Se ilusiona pero va con calma...

## Lucumí espera

Jhon Lucumí empezó la Copa como titular en el debut pero una lesión muscular lo sacó del 11. Para mañana en la zaga seguirá estando Carlos Cuesta, y Lucumí podría volver pero recién al banco.

BRASIL EL TÉCNICO, EN DUDA

# Esta crisis nao tem fim

Las críticas a Dorival por la eliminación de la Canarinha no cesan. Y nadie asegura que siga. ¿Quién suena?

ay mucho margen de mejora y lo primero es intentar clasificarnos para el Mundial, estamos en el sexto lugar, eso nos molesta". La frase de Dorival Júnior sacudió todavía más a su ciclo. Que el DT de Brasil, tras la eliminación de la Copa América en cuartos, haya puesto como foco algo

que se da por descontado, sembrando tamaña incertidumbre, despertó más críticas para su ciclo, ahora mismo en peligro.

Es cierto, al DT de Brasil, que asumió en enero tras reemplazar al interino Fernando Diniz, no le falta razón: Brasil hoy marcha sexto en la tabla de las Eliminatorias. con 7 puntos. Es decir, está en el último lugar de clasificación directa, y con apenas dos unidades de ventaja sobre Paraguay (también en crisis tras el despido de Daniel Garnero) y Chile, ambos con cinco (los guaraníes por diferencia de gol se están metiendo al repechaje).

Lo concreto es que esa declaración también caldeó el ánimo, de la mano de la incertidumbre que provoca el presente y también el futuro de la Canarinha, a la que Dorival en su poco tiempo no le dio ninguna mejora sustancial. De hecho, si bien se fue invicto en tiempo regular de la Copa América, empató tres partidos y ganó solo uno, algo poco habitual para Brasil.

Pues bien, la cuestión es que hoy nadie puede asegurar la continuidad del actual DT. Y otra vez, ya se evalúa la posibilidad de contratar un técnico extranjero. Tras el fallido intento por convencer a Carlo Ancelotti. que en un momento parecía que agarraba y después todo se diluyó, la idea permanece. El tema, claro, es que la CBF está en un momento de tensión total ("Está perdida", dicen), que nadie hoy es capaz de tomar una decisión tan trascendente.

El otro que también sonó en estas horas fue el portugués Abel Ferreira, bicampeón de la Libertadores con Palmeiras, pero por ahora no está dispuesto a irse del Verdao hasta diciembre.Sí, esta crisis nao tem fim...

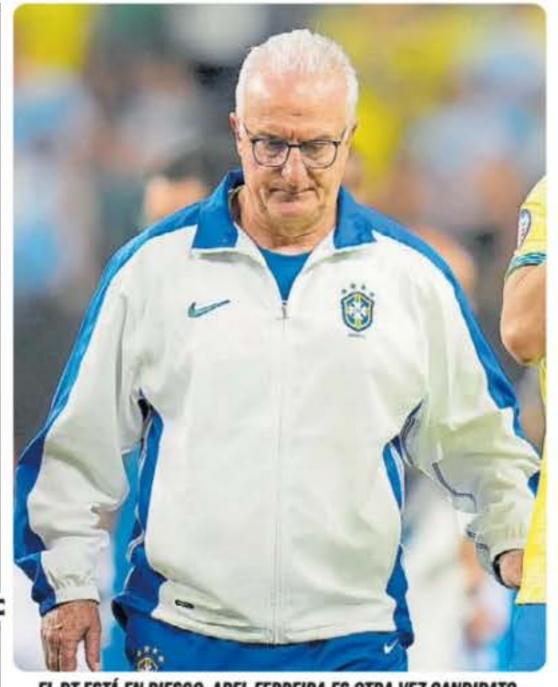

EL DT ESTÁ EN RIESGO. ABEL FERREIRA ES OTRA VEZ CANDIDATO.



¡Beneficios para cada momento!

# McDonald's

McCOMBO MEDIANO

GRAND LEYENDA

CON 5 CARTAS DE LOS CAMPEONES DEL MUNDO





PASAN COSAS LINDAS



Pedí tu cupón en la App 365 guardalo y canjealo

> en todas las sucursales del país.

Válido para canje por caja, tótem o AutoMac



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR 0810.333.0365 | @ 6 🖎







PARA ACCEDER AL DESCUENTO DEBERÁN OBTENER UN CÓDIGO PREVIAMENTE, EN EL BOTÓN DE "OBTENÉ TU CUPÓN". APLICA EN TODAS LAS FORMAS DE PAGO QUE EL COMERCIO ACEPTE AL PÚBLICO EN GENERAL, SOBRE LOS PRECIOS VIGENTES AL MOMENTO DE SU UTILIZACIÓN. SUJETO A DISPONIBILIDAD Y A LO DISPLIESTO POR LA LEGISLACIÓN VÍGENTE. NO SE SUPERPONE CON OTROS BENEFICIOS O PROMOCIONES EN LOS QUE INTERVENGA OTRA MARCA O PROGRAMA, PUDIENDO ESTAR SLUETO A FUTURAS MODIFICACIONES. NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES. DEBERÁS INFORMAR EL USO DEL BENEFICIO ANTES DE SOLICITAR LA FACTURA O SERVICIO. LA VIGENCIA Y USO DE LOS CUPONES PARA APLICAR EL DESCUENTO OUEDA SLUETA A LA PARTICIPACIÓN DE LA MARCA O AL BENEFICIO OTORGADO DENTRO DEL PROGRAMA 365. CLARÍN NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD CON RELACIÓN A LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIERAN. SIENDO EL COMERCIO EL ÚNICO RESPONSABLE POR TALES CUESTIONES. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT 30-50012415-2. PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.



# River afronta hoy la primera prueba Monumental del equipo que sueña con la Copa y para algunos de los refuerzos, como Conan Ledesma.

l semestre más importante del ciclo Demichelis como DT de River, por la extrema trascendencia que tomó esta Copa Libertadores ante los últimos resultados en la LPF y la Copa Argentina, ya tiene bandera verde para su primera prueba. Una que, si bien no debería pasar de ahí, representará algo más que un amistoso en medio de una pretemporada clave: ante Millonarios, esta noche a las 18.30 en el Monumental, será el reencuentro del equipo con sus hinchas 26 días después del papelón contra Riestra...

Y es tan cierto que hoy eso quedó algo atrás, ayudado por la Copa América y el movido mercado de pases del club, como que River deberá reflejar indicios de que está tomado vuelo o, el menos, que empieza a despegar aunque las piernas todavía no estén lo suficientemente sueltas por los exigentes trabajos de preparación. Archivar esas últimas malas imágenes se vuelve vital para que el equipo empiece a inflar el globo de confianza para la reanudación del torneo (domingo 21 vs. Lanús) y los octavos de la Copa contra Talleres (14 y 21 de agosto).

El objetivo será en un contexto particular, ya que además de que desde las 15 el equipo femenino jugará en el mismo Monumental contra el SAT por la 16ª fecha del torneo que ya ganó Boca, aproximadamente media hora después del final del partido ante Millonarios empezará a jugar la Selección Argentina frente a Canadá. Esta situación no solo generará que Demichelis no brinde la habitual conferencia sino que terminó influyendo en que el estadio no luzca lleno por primera vez desde



Con un 11 sin confirmar, es muy probable que tanto esos fanáticos que vayan como los que sigan el amistoso desde sus casas (transmite Disney+) puedan ver el estreno de más de un refuerzo. Uno. en el arco: a Jeremías Ledesma lo vieron muy bien en los tres días de entrenamiento que tuvo y, si bien al principio se contemplaba que recién jugara el sábado, vs. Olimpia), cuenta con chances de tener su debut como titular. Y los otros dos, en campo: Federico Gattoni y Felipe Peña

> podrían su

mar minutos, ya sea desde el arranque o ingresando. Quien no estará es Franco Carboni, aún a la espera de los últimos papeles del Inter para poder ser presentado.

También habrá que ver si el DT opta por darles rodaje en campo a Mastantuono, Ruberto y Subiabre, los más jóvenes del 
plantel, teniendo en cuenta que Armani y Borja siguen 
disputando la Copa América, Paulo Díaz se reincorpora mañana a la pretemporada luego de sus vacaciones 
post el torneo continental y 
Echeverri voló a Manchester 
para resolver trámites antes

## EL CT VIO BIEN A CONAN EN PILAR Y PUE-DE SUMAR RODAJE HOY.

de sumarse a la Selección que competirá en los Juegos Olímpicos de París

Atraen los jugadores que pueda poner River, pero también Millonarios, específicamente por la presencia de Radamel Falcao: firmó hace días con el club cafetero hasta fin de año y pisará el Monumental por segunda vez (lo hizo en 2013 por Eliminatorias) desde que emigró a Europa en 2009. "Es especial volver. Para mí River lo es todo, me lo ha dado todo,", dijo al pisar el aeropuerto de Ezeiza.

Tener al goleador de 38 años en sus filas no es lo único que une a Millonarios con el Millonarios se trata de un vínculo eterno desde que leyendas de River como Amadeo Carrizo y Alfredo Di Stéfano vistieron ambas camisetas. El aura de estos ídolos tal vez colabore en el despegue del equipo.

#### RIVER MILLONARIOS

25 J. Ledesma 38 Iván Arboleda 31 Santiago Simón 22 Delvin Alfonzo 26 Andrés Linás 2 Sebastián Boselli 33 Federico Gattoni 17 Jorge Arias 13 Enzo Díaz 20 D. Banguero 4 Nicolás Fonseca 5 Nicolás Arévalo 21 Juan Pereira 23 Rodirgo Villagra 26 Nacho Fernández 118 Daniel Ruiz Lanzini/Mast'tuono 14 David Silva 32S. Giordana 36 Pablo Solari 9 Radamel Falcao 11 Facundo Colidio

DT Alberto Gamero

**CANCHA** River.

DT M. Demichelis

TV Transmite Disney +, en directo, para todo el país.

# ATRACTIVO

#### El regreso de Falcao a Núñez

"Es muy especial para mi volver al Monumental. River me ha dado todo y soy un agradecido", dijo el Tigre.



El dorsal de Ledesma El arquero que llegó para competir con Armani ya tiene buzo.



Una presentación en el fondo

El central Federico Gattoni, a préstamo desde el Sevilla, debutaría con la Banda. Y Felipe Peña vería acción.

# DÍAS DE DEFINICIÓN

abía arrancado tranquilo el mercado de pases de River, previsible, pero como sucede en las películas con el paso del tiempo empiezan a aparecer escenarios más complejos. Son días de definiciones en muchos frentes.

En cuanto a salidas, la avanzada del Spartak de Moscú por Esequiel Barco todavía no ve luz verde de parte de la dirigencia del CARP: aún en negociaciones, hoy la CD estudia una oferta que, desde las oficinas del Monumental, advierten que no alcanza las cifras que trascendieron originalmente sino que llega a un número global de alrededor de € 13.000.000 brutos, de los cuales River percibiría el 50% (la otra mitad, para Atlanta Utd.). En Núñez evalúan costos y beneficios de una operación que serviría para recuperar parte de la alta inversión que se hizo en EB en concepto de salario, pase y bonus (un total cercano a los u\$s 12,5M) y que además evitaría que el

Será una semana movida en muchos frentes: Barco espera luz verde, velas por Paulo, Gómez a la firma y paciencia por Rodríguez...

CARP pague aún más en objetivos aún pendientes: si el jugador continúa hasta mediados de 2025, River deberá abonar otro millón de dólares, y también u\$s 500 mil en caso de ganar la CL.

Por lo demás, son horas claves por Paulo Díaz: el chileno, que llega hoy al país y se suma a los trabajos en Pilar mañana, aún tiene sobre la mesa la oferta del Al Qadsiah árabe. Y aunque en Núñez consideran la posibilidad de mejorarle el contrato para que se quede, en términos de dinero no podrán competir ni hacer demasiado si PD da el OK para activar su cláusula de rescisión de € 8M.

En cuanto a los refuerzos. el lunes fue un día que no registró avances, más allá de una averiguación de condiciones por Rodrigo Garro que no prosperó. Por Valentín Gómez, de todas maneras, sigue la seguridad de que será refuerzo una vez que el City Group baje su oferta a papel en Vélez, algo que las partes anuncian ocurrirá en estas horas. Más complejo, claro, es lo de Luciano Rodríguez: por su alta cotización, se pronostican negociaciones largas con un Liverpool que tasó el 75% en 15 millones de euros y que ya rechazó la oferta de u\$s 12M por el 70% que hizo River en enero.



EN NÚÑEZ AÚN ANALIZAN LA VENTA DE EB AL SPARTAK DE MOSCÚ.

# Masche.txt

"No hay vuelta atrás con la gente de River, me va a odiar toda la vida. Y tienen razón porque me equivoqué, les falté el respeto y se sintieron ofendidos", dijo Javier Mascherano en una entrevista con Juan Pablo Varsky acerca de aquel no-saludo a los hinchas en el MdC en Japón en 2015. Fuerte...

#### Delantero rápido y con futuro

Aguirre llega con 21 años y luego de tres temporadas en Primera. Boca compró a Newell's el 80% de su pase.



**Delanteros ya había** Cavani, Merentiel, Pipa, Langoni, Zeba-Ilos, Janson y Briasco.

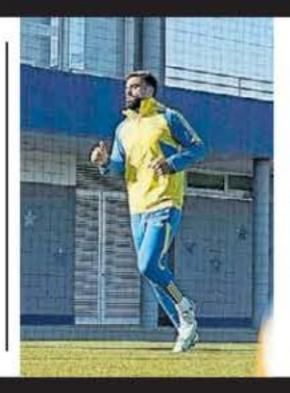

El gran salto
desde el Ascenso
Giménez pasó por
Atlanta, Midland y
Comunicaciones
hasta que ascendió
con Central Córdoba. Tremendo.



I domingo fue un día de novedades para § Boca en lo E que respecta al nuevo plantel. Hubo revisión médica para Brian Aguirre y firma al llegado desde Newell's. Y también para Milton Giménez, quien pegó el salto desde Banfield. Un rato después, pudieron pisar la Bombonera por primera vez como jugadores xeneizes. Y ayer, aún sin que se entrenara el resto del plantel, ambos tuvieron su primera práctica y luego fueron presentados con los nuevos colores.

"Muy contento por estar en un club muy grande como Boca. También agradecido a Newell's por darme la oportunidad de estar acá. Y lo importante es sumar de donde me toque, voy a dar lo mejor cada partido, cada entrenamiento y nada, muy contento", dijo Aguirre. Y siguió Giménez: "También, lo mismo, muy contento. La verdad que es una linda posibilidad que hay que aprovecharla y también me brindo al máximo para este club, así que contento y vamos a dar lo máximo".

Bien temprano en la mañana, los flamantes refuerzos llegaron al predio de Ezeiza y de manera inmediata se pusieron a las órdenes de Juan Manuel Conte, uno de los preparadores físicos del cuerpo técnico de Diego Martínez, quien los recibió en su oficina y pudo charlar un buen rato con sus dos nuevos delanteros: el que va por afuera y el que va por adentro en versión incorporaciones.

Tras los trabajos en el gimnasio, los dos salieron a la cancha a moverse y, luego de eso, recorrida por Boca Predio y almuerzo, antes de



Brian Aguirre y Milton Giménez ya se amoldaron a estar juntos: ayer se reunieron con Martínez, se entrenaron en el día libre del plantel y luego fueron presentados por Riquelme. Uno por afuera y otro por adentro...

recibir a los familiares que los acompañarían en el momento esperado: el de la conferencia de prensa de presentación, donde compartieron escena con Juan Román Riquelme y en la cual dejaron sus primeras sensaciones en un momento tan especial.

"De chico soñé estar acá. Era un sueño cumplirlo y la verdad que no me imagino lo que es estar jugando ahí adentro todavía", soltó Aguirre desde su más sincera confesión de pibe que todavía fantasea con lo que le "EL PASE SE DIO RÁPIDO. Y CREO QUE TODAVIA NO LO PROCESÉ. DE A POCO IRÉ CAYENDO".

"ES UN PASO MUY GRANDE EN MI CARRERA. VOY A DEJAR TODO".

Brian Aguirre

puede deparar el destino mezclando su carrera con sus sueños, de los que también habló recordando aquella vez que conoció a Román y se llevó una foto de recuerdo: "Lo conocí en el 2019, era uno de mis ídolos, lo ad-

miraba mucho y estaba muy contento de estar con él".

Giménez, 27 años, inicios en el Ascenso y algo más de trayectoria, destacó que "llegar acá hoy para mí es lo máximo. Haber pasado por todas las categorías me demostró que se puede y hoy también creo que es esto es algo también para los más chicos, para mi hijo. Es un ejemplo para ellos", se entusiasmó.

Luego, contando algunos detalles, Aguirre no descartó la chance de jugar en el lugar de Kevin Zenón en el urgente partido contra Independiente del Valle. Y Giménez la picanteó un poco asumiendo que tuvo la chance de terminar en San Lorenzo, con llamados y negociaciones, pero que cuando apareció Boca "uno no lo 
piensa y la decisión es más 
rápida".

Como a todo refuerzo, se los veía felices. Y así recibieron del presidente del club las camisetas con sus nombres (pero aún sin números), antes de mezclarse con los suyos para retratar con fotos y emociones compartidas ese día tan especial para la dupla Aguirre-Giménez: dos que recién llegaron y van juntos a la par.

Refuerzos en la zona de volantes Medel y Belmonte jugaron de doble cinco en las prácticas y en el amistoso frente a Argentinos.



Bajas en el medio Zenón, Equi y Medina en los JJ.00. y Pol, suspendido.

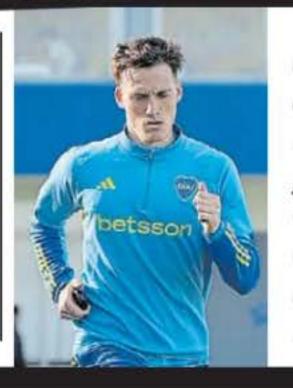

Los pibes como alternativas Langoni y Ceballos jugaron en los ensayos, mientras que Saralegui se recupera de una lesión muscular.

NICOLÁS MIGLIAVACCA migliavacca@olecomar

brochados Milton Giménez y Brian Aguirre, y con Carlos Palacios en la mira tras la salida a préstamo de Jan Hurtado para liberar otro cupo de extranjeros, Boca ataca de nuevo. Mejor dicho, el Consejo de Fútbol va a insistir otra vez esta semana por un volante que juega en Europa y que desde su lugar está haciendo todo lo posible para desvincularse de su club y llegar a la Argentina. ¿De quién se trata? De Matías Galarza, que no viajó a la pretemporada con el Genk y que mete presión para irse.

El volante argentino de 24 años, con pasado en Argentinos, se quedó en Bélgica y no acompañó a sus compañeros a Países Bajos, en donde ese equipo hará la segunda parte de la C pretemporada. Mantiene su postura: ya la semana anterior tampoco se había presentado en el regreso a los entrenamientos y trabaja solo por su cuenta.

La relación está tensa. De

Galarza no viajó a la pretemporada de su equipo y así siguió haciendo fuerza para poder ponerse la camiseta de Boca. El Consejo volverá a la carga esta semana con una nueva oferta.

todos modos, esta decisión de no viajar fue con previa autorización del DT y con el aval de la dirigencia, que sabe que debe resolver esta situación cuanto antes. Hasta tanto no se solucione, su presente no va a cambiar.

cuchara nuevamente. El Consejo ya presentó una

Boca intentará meter la oferta formal

**EL JUGADOR** DEL GENK XENEIZE.

por él. Unos 3.000.000 de dólares por el 50% (500 mil dólares más que en el primer ofrecimiento). Desde Bélgica, por ahora, no respondieron (tampoco a una similar del Udinese), aunque según trascendió desde ese mismo país el club exigiría una cifra cercana a los 5 palos verdes.

Galarza, mientras tanto, dejó clara su postura. Primero viajó a la Argentina sin autorización hace un par de semanas y encendió la polémica; luego avisó que se quiere ir del Genk, que ya comenzó la preparación para la reanudación de la competencia tras la Eurocopa (juega el 26/7 con el Me-

chelen); y finalmente, internamente remarcó que su deseo estaría en Boca.

También lo hizo con algunas publicaciones en sus redes sociales, que profundizaron aún más la mala onda con los belgas. "No sé cómo terminará mi historia, pero en mis páginas nunca leerán que me rendí", fue uno de los posteos que subió el ex Bicho.

Con la posible llegada de Galarza, Diego Martínez podría contar con más opciones de volantes para cubrir las bajas de Kevin Zenón, Cristian Medina y Equi Fernández (se irán a los JJ.00.) y de Pol Fernández (suspendido por acumulación de tarjetas) en el playoff de Copa Sudamericana con Independiente del Valle. ¿Se dará?



BOCA OFRECIÓ 3.000.000 DE DÓLARES POR EL 50%, PERO EL CLUB BELGA NO ACEPTÓ POR AHORA.

# ¿Es el tapado de Román?

Sin hacer ruido, Boca volvió a la carga por otro viejo anhelo de JR: Rodrigo Garro, titular en Corinthians.

arece instalarse como una máxima de los mercados de pases de Boca: cuando Juan Román Riquelme avanza por un jugador, difícilmente se lo olvide tras no tener éxito en su contrata-

ción. Más bien -y esta etapa de negociaciones así lo certifica-, el retruco del presidente suele ir en serio. Así pasó con Gary Medel, con Tomás Belmonte y así lo demuestran las negociaciones por Carlos Palacios y Giuliano Galoppo.

Por eso, no sorprende que vuelva a aparecer en el radar el nombre de Rodrigo Garro, el ex volante de Talleres de Córdoba que desde este año juega en Corinthians, justamente un club con el que el Xeneize tuvo contactos por la fallida llegada de Fausto Vera.

La situación de Garro en el Timao, sin embargo, es diferente de los casos de los otros buscados por Boca en tierras brasileñas: a diferencia de su ex compañero Vera y de Galoppo, el mediapunta de 26 años tiene continuidad como titular, aunque los problemas económicos del club paulista (tiene deudas por pases en varias de sus contrataciones en los últimos tiempos), podrían facilitar la cuestión.

Cuestión que empezó por ahora- con un sondeo y un llamado al propio jugador para tentarlo y darle algunas pautas de lo importante que puede ser para Boca. Claro que también hay otro aspecto importante, que es que la hipotética continuidad del Xeneize en la Copa Sudamericana y la posibilidad de ser rival del equipo brasileño. Pero los pases son así. Continuará...



EL TIMAO TIENE PROBLEMAS ECONÓMICOS Y ESCUCHA OFERTAS...

# 

**MARTÍN BLOTTO** m b l o t t o @ ole.com.ar

a presentación del Independiente de Julio Vaccari en el amistoso contra Olimpia en el Libertadores de América dejó una cálida sensación en los hinchas del Rojo en una noche helada en Avellaneda, porque lo más importante de este partido no era el resultado sino la primera imagen del modelo de equipo que pretende el nuevo entrenador. Y si bien el rival pareció brindar ciertas facilidades, se vio un Independiente agresivo en todas sus líneas, con una notoria apuesta por la posesión de pelota y un ataque vertical que logró una victoria más que merecida con un gol de Álex Luna.

El 4-3-3 que eligió Vaccari (su sistema táctico preferido como fiel admirador de Bielsa) cumplió con la premisa de salir desde el fondo con pases precisos, de darle una constante participación a los laterales (Salle y Damián Pérez) y de desequilibrar por las bandas con la aceleración y el atrevimiento de Hidaldo y López. Sin embargo, y con la lógica falta de ritmo futbolístico porque el plantel está en plena pretemporada, las transiciones defensa-ata-

## Independiente mostró el estilo del nuevo DT con un vertical y agresivo 4-3-3 que le ganó a un modesto Olimpia por el oportunismo de Álex.

que fueron demasiado verticales y abiertas, sin la pausa o los pases filtrados hacia el centro que suelen abrir espacios decisivos en los metros finales: por eso Ávalos estuvo perdido hasta que se retrasó y le metió un pase bárbaro a Millán, que además de rematar de zurda en el palo en esa acción aportó frescura y claridad ofensiva con su ingreso.

Es cierto que Quiñónez y Saltita González pisaron el área con peligro en un par de ocasiones en el PT, antes de aluvión de cambios. pero carecieron de lucidez, como le pasó a Santi López en su apresurada definición cruzada (sin ángulo) como picante wing derecho. De hecho, el 1-0 llegó con más empuje que juego asociado una jugada con varios rebotes hasta que Luna le rompió el arco a Olveira.

Otro movimiento desta-

cado del Rojo fue el rápido y coordinado agrupamiento en el retroceso, más allá de esa jugada en la que Arrúa le comió la espalda a Martínez y sacó un potente derechazo que manoteó del ángulo Rodrigo Rey, que volvió a decir presente,

Independiente debería haber encontrado más espacios tras la expulsión de Vera (doble amarilla) antes del descanso, pero el duelo fue tan amistoso que Olimpia salió a jugar el complemento con 11. De todos modos, el equipo de Vaccari mantuvo la superioridad con algo más de claridad y terminó ganando por insistencia y la renovación de energías que le brindaron Millán y Luna más la jerarquía de Mancuello y el regreso de Chila Márquez después de su lesión ligamentaria.

En la Luna de Avellaneda, ¿empieza a asomar el sol?



ÁVALOS FUE IMPORTANTE POR SU PRESENCIA EN EL ÁREA Y POR ABRIRLES HUECOS A LOS RAPIDITOS.

## INDEPENDIENTE

1 Gastón Olveira

21 César Olmedo

33 Rodrigo Rey (C) 35 Santiago Salle 29 Juan Fedorco 2 Joaquín Laso 15 Damián Pérez 28 Jhonny Quiñónez 21 David Martínez 17 Lucas González 24 Santiago López 9 Gabriel Ávalos

25 Manuel Capasso 5 Saúl Salcedo 36 Facundo Zabala 7 Hugo Fernández 34 Matias Vera 6 Richard Ortiz (C) 11 Rodney Reyes 8 Carlos Arrúa 16 Santiago Hidalgo 19 Lucas Pratto DT Martin Palermo DT Julio Vaccari GOL ST 24' Luna (I). CAM ST 27-Martinez

X Vera (0), 32-A. Canelo X López (I), 14-L. Millán X González (I) v 23-I. Marcone X Quiñónez (I), 15' 26-J. Barreto X Salcedo C (0), 18-P. Riveros X Ortiz (0) y 30-Benitez X Pratto (0), 18' 11-Mancuello X Martínez (I), 19-A. Luna X Ávalos (I) y 20-Márquez X Hidalgo (I), 26' 38-A. Cano X Fernández (0) y 32-E. López X Arrúa (0), 32' 3-Sporle X Pérez (I) y 8-G. Neves X Millán (I), 35' 9-Bruera X Redes (O) y 2-Espínola X Olmedo (0) y 41' 7-J. Buffarini X Salle (I). AMO Fedorco (I); Espinola (O). CANCHA Independiente. ARB Pablo Echavarria. CALIFICACIÓN DEL PARTIDO

UNA BAJA MÁS

Edgar Elizalde dejó Independiente luego de firmar ayer la rescisión del contrato que lo unía al club hasta diciembre de 2025. El jugador, que resignó gran parte de la deuda que el Rojo tenía, disputó apenas 36 encuentros en dos años.

# MERCADO CENTRAL

Con Pellegrino ya en el club y Lamónaco a un paso, la dirigencia avanza por dos laterales y un extremo derecho.

La dirigencia de Independiente se sigue moviendo para buscar futbolistas de cara a lo que será la segunda parte de la temporada. Con Marco Pellegrino ya entrenándose con el resto del plantel profesional y Kevin Lamónaco a un pasito, Julio Vaccari continúa aguardando por la llegada de futbolistas.

Ante la salida de la salida de Mauricio Isla, el entrenador pretende un lateral derecho y los directivos tienen varios frentes abiertos. El primer apuntado es Felipe Loyola, futbolista chileno por el que el Rojo hizo una oferta que ya fue rechazada por Huachipato. Y por detrás en la consideración están Federico Vera, de Unión, y Lucas Arce, de Godoy Cruz.

A su vez, la CD fue a la carga por Panchito González, delantero por afuera de Newell's, por el que ofrecieron 500 mil dólares más el préstamo del Melli Ortiz por un porcentaje de su pase. Y también se iniciaron conversaciones por Alexander Bernabei, el ex lateral izquierdo de Lanús con actualidad en el Inter de Porto Alegre y cuyo pase pertenece al Celtil de Escocia.

Ojo, Independiente todavía debe levantar las inhibiciones para poder utilizar a los refuerzos: tiene que afrontar deudas por 5.474.765 dólares, aunquelos directivos confían en poder llegar a un acuerdo con los acreedores para abonar mediante planes de pago en cuotas.

Así, en Avellaneda salieron al mercado.



EL LATERAL IZQUIERDO DE 23 AÑOS ESTÁ EN EL RADAR.

# ¿El fin de la novela?

HEERNANDO MADERNA

h m a d e r n a @ ole com ar

la pretemporada en Ciudad del Este, Racing volvió ayer a las prácticas en Avellaneda con buenas noticias. Por un lado, Gabriel Arias se reincorporó a los entrenamientos tras haber disputado la Copa América. Por el otro, parece que la novela con Roger Martínez ya tuvo su último capítulo. Y le resolvió un problema tanto a la dirigencia como al técnico.

Finalizado el entrenamiento, el delantero colombiano avisó que está enfocado en Racing y que no seguirá buscando una salida en este mercado de pases. En la charla que mantuvo tanto con Blanco como con Costas, ambos mostraron su malestar por cómo había actuado Roger en las últimas semanas, postergando dos veces su llegada a Paraguay para trabajar con el grupo e intentando forzar una salida del club por ser suplente y tener menos minutos de los deseados.

Esta decisión prácticamente que asegura la continuidad del delantero hasta fin de año, cuando quedará con el pase en su poder. De la única manera que Roger Martínez podría irse ahora de la Academia es que llegue una oferta con una compensación de dos millones de dólares. En el club saben Roger Martínez mantuvo una charla con Blanco y Costas: se disculpó y sigue en Racing.



EL COLOMBIANO NO SEGUIRÁ FORZANDO UNA SALIDA.

que es una cifra fuera de mercado, puesto que lo quieren no es el dinero sino retenerlo para evitar tener que salir al mercado de pases a 
buscar otro 9. De ahí que 
dan por hecho que Martínez se enfocará en ponerse bien físicamente para intentar recuperar terreno. Ya 
había perdido en el semestre y la ausencia en parte de 
la temporada lo retrasó todavía más.

Ya acomodado en Racing, se espera que Roger Martínez pueda sumar sus promeros minutos en el amistoso del miércoles contra Lanús. Por el momento, el futbolista sólo hizo en Paraguay tareas físicas en doble turno para recuperar todos los días que se ausentó mientras sus compañeros hacían la puesta a punto para el semestre que se viene. Por eso no participó de los partidos informales frente a Libertad y General Caballero, donde la Academia no hizo goles: empató el viernes 0-0 y el sábado perdió 0-1 respectivamente. Ambos amistosos se jugaron en Ciudad del Este, con equipo mezclados y divididos en dos tiempos de 30'.

Con esta noticia, el técnico no seguiría insistiendo en la llegada de otro delantero en este mercado.

## Zuculini tocado

Bruno Zuculini se entrenó de manera diferencia producto de una pequeña lesión muscular que no llega a ser un desgarro. El volante no había participado de los amistosos en Paraguay por esta dolencia y será seguido día a día en su evolución.

# SAN LORENZO

# Le costó caro

DIEGO PAULICH d p a u l i c h @ ole.com.ar

n poco de aire. Al menos una pequeña bocanada de oxígeno para el mundo San Lorenzo. Ayer, tal como estaba establecido en los plazos que se reacordaron con Independiente Rivadavia tras el escandalo de los días anteriores, se efectuó la transferencia y Matías Reali es, de manera oficial, el primer refuerzo de Leandro Romagnoli.

El mediapunta de 26 años está haciendo la pretemporada con el plantel cuervo en Uruguay desde hace rato. Incluso, formó parte del equipo que cayó 2-0 ante Progreso en el primer amistoso de preparación. Sin embargo, la semana pasada su transferencia estuvo al borde de caerse...

Daniel Vila, presidente de la Lepra mendocina, salió a denunciar públicamente a la dirigencia del CASLA por haberle enviado un comprobante de transferencia trucho y no haber cumplido con las obligaciones acordadas, por lo que pretendía que el jugador vuelva a sumarse a su equipo.

Eso provocó de todo en Boedo: señalamientos al presidente, pedido de reuniones, un comunicado sin demasiada explicación y una entrevista que Moretti le concedió a Clarín, con pedido de disculpas y aceptación de la macana incluida.

El Ciclón esta vez cumplió y pagó todo el pase de Reali con penalidad. Acabó el culebrón...



REALI JUNTO AL PERRITO BARRIOS EN LA PRETEMPORADA.

## ¿Vuelve Bareiro?

Tras su participación en la Copa América y sin que se haya resuelto su transferencia a River, el delantero volverá a entrenarse mañana en Boedo y el jueves, cuando vuelvan de Uruguay, se sumará al plantel.

Tuvo que interceder la AFA y Agremiados para que Reali se pueda quedar, tal como él quería, en San Lorenzo. Eso sí, el Ciclón tuvo que aceptar nuevas condiciones: u\$s 200.000 de multa y nada de financiación. O sea, al medio millón de dólares que ya habían abonado, hubo que sumarle los u\$s 1.300.000, que parte iban a pagarse en 12 cuotas, más la suma de la penalización.

El plazo vencía ayer, sino otra vez lío. Bueno, cumplieron y le pusieron punto final a este escándalo. Aunque ninguna de las partes confirmó la cifra, aduciendo cuestiones de confidencialidad, rondaría el millón y medio de dólares. Pagó caro los errores...

#### **TALLERES**

# La T, cincontrol

Talleres sufrió un dura caída en Rusia: 0-5 ante PFC Sochi.

alleres, que se prepara para el reinicio de la Liga Profesional y con la mente puesta en los octavos de final de la Copa Libertadores ante River, sufrió una durísima derrota en Rusia, donde se encuentra realizando la parte más intensa de la pretemporada. Sí, fue goleado por 5-0 frente al PFC Sochi, equipo que viene de descender de la



LA T LA PASÓ MUY MAL.

Primera División de ese país.
Este fue el segundo amistoso de la T en el Torneo Internacional Winline Summer Cup, luego de la derrota de la semana pasada ante el Zenit por 1-0. Y el cierre

de la gira será el viernes contra el Estrella Roja de Belgrado y tendrá lugar en el estadio Krestovski de San Petersburgo.

¿El 11 que paró Walter Ribonetto ayer? Lautaro Morales; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Kevin Mantilla, Franco Saavedra; Ulises Ortegoza, Marcos Portillo, Matías Galarza; Ramiro Ruiz Rodríguez, Alejandro Martínez y Federico Girotti. Mientras que en el complemento realizó diez modificaciones, manteniendo únicamente al arquero.

Cincontrol.

# Un pedido ruso

La dirigencia quiere quedarse con un 10% de Martirena.

ás allá de que en Racing dan por descontado que Gastón Martirena será vendido, la dirigencia todavía negocia con el Krasnodar ruso para intentar mejorar las condiciones. La oferta formal fue de cuatro millones de dólares por el 100% del pase. El 70% pertenece a la Academia y el 30% restante aún es de Liverpool de Uruguay. Desde Racing pidieron 4.500.000 de dólares por el 90% porque quieren quedarse con el 10% restante de una futura venta.

tura venta.

El uruguayo llegó a Avellaneda hace un año. Lo pagaron 2,600.000 dólares y nunca terminó de afianzarse. Si bien con Costas tuvo más continuidad y tuvo un par de buenos partidos, no logró mantener la regularidad y la venta es negocio para la Academia.





#### R. CENTRAL O BARRACAS

GOLES: ⊕PT 45' J. Candia (B).

TARJETAS: PT 7' G. Goñi (B) y E. Copetti (R), PT 41' A. Juárez (B), ST 36' D. Miloc (B) No hubo.

| A. Werner      | 5   | TET S. Moyano  | 6   |
|----------------|-----|----------------|-----|
| E. Coronel     | 5   | ₩ F. Mater     | 5,  |
| TEF. Mallo ★②  | 4,5 | ™ G. Goñi      | 6   |
| 2 C. Quintana  | 4,5 | N. Capraro     | 6   |
| A. Rodríguez   | 5   | T6 R. Insúa ★⊕ | 6   |
| L. Giaccone    | 6   | A. Juárez      | 5   |
| 5 F. Ibarra    | 5   | TS R. Herrera  | 5   |
| 16 M. Martínez | 6   | S. Coronel     | 6,  |
| 13 J. Campaz   | 4   | M. lacobellis  | 7   |
| M. Ruben⊖      | 5   | 120 J. Candia  | 7,5 |
| E E. Copetti   | 5   | 22 D. Juárez   | 6   |
| M. Russo       | 6   | Tur A. Orfila  | 7   |
|                |     |                |     |

CAMBIOS ST 14' 7-M. Lovera (6) XLovera y 10-I. Malcorra (6) X Giaccone (R), 15' 28- D. Miloc (5) X A. Juárez (X) y 21- L. Brochero (5) X lacobellis (B), 18' 44-A. Módica X Ruben (R), 26' 18- F. Krüger (5) X Candia y 43- M. Zalazar (5) X D. Juárez (B), 31' 8-J. Gómez X Martínez (R), 37' 15-N. Demartini X Coronel (B). SUPLENTES CENTRAL Quintero, Komar, Sandez, Martínez, Giménez, Lo Celso, Ortíz, Cervera, BARRACAS Miño, Verlutas, Tolosa, Faggioli, Rosane, Duarte y Aguirre.

ARBITRO P. Dóvalo 6. LÍNEAS P. González 6 y A. Delbarba 7 **CANCHA** Platense CAMPO Bueno. PÚBLICO 15.000

CALIFICACIÓN **DEL PARTIDO** 

## **EL MEDALLERO**

MARADONA

**★JHONATAN CANDIA**★

CLAVE EN LA GENERACIÓN DE JUEGO Y GOL DE TIRO LIBRE PARA GANAR EL PARTIDO.

CHENEMIGO

**★JAMINTON CAMPAZ**★

EN EL PRIMER TIEMPO, FALLÓ **UN GOL ABAJO** DEL ARCO QUE PODRÍA HABER CAMBIADO TODO.



ncontrar un Rosario Central-Barracas al abrir la agenda deportiva en un lunes huérfano de Copa América y Eurocopa, ya era una buena noticia. Pero que encima haya sido un partido entretenido, enaltece mucho más el nivel del fútbol

Con un gran tiro libre de Candia, Barracas eliminó a Rosario Central de la Copa Argentina y pasó a los octavos, donde enfrentará a Gimnasia.

argentino. Guapos y Canallas le pusieron stop a una semana agitada a nivel selecciones y divirtieron en cancha de Platense.

Fue un partido típico de Copa Argentina: con pierna fuerte y amonestaciones,

pero bastante fluido. En los primeros minutos del juego, Rosario Central Ilenó de hombres el área de un Guapo que, abroquelado sobre el área chica, intentó contener la violenta finta que emplea Jaminton Campaz en cada uno de sus ataques o los pelotazos cruzados que Lautaro Giaccone buscaba filtrar para un Marco Ruben que esperaba ahí.

A medida de que fueron pasando los minutos, Barracas comenzó a tomar protagonismo y ese buen arranque de Central se fue apagando. Gracias a la excelente pegada de Jhona-

tan Candia, quien clavó un tiro libre al ángulo de Axel Werner.

En apenas ocho días, Central jugará el partido de ida ante Inter de Porto Alegre por Sudamericana. Contemplando este suceso, Russo no tiró toda la carne al asador y prefirió guardar cartas. Por ello, bajo los tres palos, no apareció la presencia de Fatura Broun.

En cuanto a los jugadores de campo, Central notó la ausencia de Lovera, Malcorra y Módica, que si bien luego terminaron entrando desde el banco, no pudieron hacer mucho.

En un día que trajo una variedad futbolística prácticamente nula, no se le puede exigir mucho más a un segundo tiempo que contrastó con lo visto en el primero. El juego se estancó por un Central que salió a buscarlo y Barracas aguantó, apostando a la contra. Pero más allá del juego de Barracas, los rosarinos fueron sus propios verdugos. A pesar de que dominaron, se terminaron ahogando en un mar de imprecisiones. Así, el Guapo pasó tranquilo: metió la que tuvo y aguantó, entendiendo los momentos del juego. Lo encandialó.

| OCTAVOS                     | CUARTOS | SEMIFINAL | SEMIFINAL                                 | CUARTOS | OCTAVOS                        |
|-----------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------|---------|--------------------------------|
| Boca<br>Talleres            |         |           | 5<br>5<br>7<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8 |         | Talleres (RdeE)<br>Banfield    |
| Barracas<br>Gimnasia LP     |         |           |                                           |         | Argentinos<br>Huracán          |
| San Lorenzo<br>Vélez        |         |           |                                           |         | EDLP / C. Córdoba<br>Newell 's |
| Godoy Cruz<br>Independiente |         | -         |                                           |         | Mitre (SdeE)<br>Temperley      |

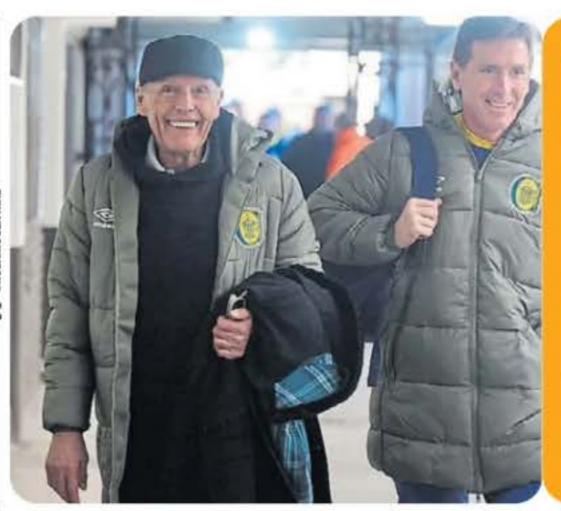

## MALA RACHA

Rosario Central atraviesa un presente demasiado irregular. Entre todas las competencias que jugó a lo largo de esta temporada (Copa LPF, Libertadores y Liga Profesional), solo logró siete victorias en 27 partidos jugados. Y en este último tiempo, esto creció: solamente ganó dos de los últimos 12 encuentros.

# 

Nacho culminó su segundo ciclo en Huracán: se va a Pumas de México. Talleres y Argentinos acordaron un intercambio: el 50% de Franco Moyano por el mismo porcentaje de Tomás Molina.

## SE VAN ARMANDO

#### A. TUCUMAN

ALTAS L. Rodríguez (libre), M. De los Santos (Liverpool,) y R. Melo (D. Cuenca, Ecuador). BAJAS G. Paz, J. Carrasco, M. Ortiz, M. Pereira y A. Lagos. INTERESAN J. Mauri (Sarmiento) y M. Guillén (Godoy Cruz). PUEDEN IRSE J. Devecchi, J.

Pereyra, M. Coronel, N.Romero y R. Tesuri.

DT Facundo Sava.

#### BANFIELD

ALTA M. De Ritis (Peñarol). BAJAS M. Giménez, L. Ríos, M. Barovero y F. Quinteros. PUEDEN IRSE J. Álvarez, Ouirós, Calleros y J. Ouintana. **DEBEN DEFINIR CONTINUI-**DAD T. Ardoyan (Rampla Juniors) y G. Santilli (Cerro Largo). DT Gustavo Munúa (nuevo).

ALTAS D. Miloc (C. Córdoba) y F. Kruger (Temperley). BAJAS B. García, Ábila y Arce DT Alejandro Orfila.

#### BELGRANO

ALTA G. Compagnucci (libre). BAJAS A. Rojas, N. Schiappacasse, M. García, L. Pastrán, G. Maffini y A. Ibacache. INTERESAN M. Méndez (Estudiantes) y L. Menossi (libre). PUEDEN IRSE N. Losada, M. Moreno, J. Barinaga, y M. Palavecino. DT Juan Cruz Real.

#### BOCA

ALTAS T. Belmonte (Toluca). G. Medel (libre), B. Aguirre (Newell's) y M. Giménez (Banfield).

BAJAS E. Bullaude, R. Rodrígues, J. Campuzano y J. Hurtado.

INTERESAN C. Palacios (Colo Colo), G. Galoppo (San Pablo), F. Vera (Unión), M. Galarza (Genk) y R. Garro (Corinthians). PUEDEN IRSE D. Benedetto, F. Fabra, N. Briasco y V. Taborda. DT Diego Martínez.

#### C. CORDOBA

ALTAS E. Cabrera (Vélez), L. Rivero, G. Trindade (River), A. Segovia, L. Varaldo (Lanús), F. Aragón (Sol de América), R. Barrios (Agropecuario), M. Benitez (Arsenal), F. Martínez (Temperley), L. Abascia (Ñublense), L. Mosquera, Y. Casermeiro, I. Pillud y Y. Rak (libres). BAJAS M. García, G. Álvez, D.

Miloc, E. Kalinski, B. Farioli, C. Ocampos, D. Juárez, F. Cáceres, A. Ferro, P. Minissale, M. Mansilla, C. Viganoni, T. Molina, W. Montoya, B. Leizza, B. Cortés, F. Monzón, F. Andueza, A. Garrido y A. Mehring. INTERESA M. Sanabria (Lanús). DT Lucas González Vélez.

#### DEFENSA

ALTAS I. Galván (Racing), J. Miritello (A. Tripolis) y Portillo (A. Rafaela). BAJAS T. Serrago, A. Maidana, Y. Zapata, T. Sives y L. Espejo.

INTERESAN D. Sarmiento. (Girona), L. González (Independiente) y V. Salazar (Olimpia). PUEDEN IRSE Tripichio, Blandi, N. Fernández y S.R.Mingo. DT Francisco Meneghini.

ALTAS B. Sánchez (Temperley), W. Rodríguez (Tigre), J. James, A. Díaz (San Lorenzo), C. Paz (Fc Voluntari) y A. Alonso (J.J. Urquiza). BAJAS N. Dematei, M. Ortiz e N. Iribarren. DT Cristian Fabbiani.

#### ESTUD' TES

ALTA F. Rodríguez (L. Quito). BAJAS Z. Romero, E. Naya, J. Zozaya y J. Correa. INTERESAN A. Rogel (Hertha Berlín), T. Palacios (Ind. Rivadavia), S. Arzamendia (Cádiz), M. Monsalve (I. Medellín), G. Díaz (Sarmiento). V. Depietri (Talleres) y G.



ALTAS T. Molina -foto-(Talleres) yF. Mac Allister (libre). BAJAS Minissale, D. Batallini y F. Moyano. **INTERESAN** V. Salazar (Olimpia), A. Canelo (Indep'te) y G. Díaz (Sarmiento). PUEDEN IRSES S. Montiel y A. Rodríguez. DT Pablo Guede.

Carneiro (Nacional, Uruguay). PUEDEN IRSE G. Benedetti, M. Méndez, A. Manyoma, B. Kociubinski, F. Zapiola y F. Zuqui. DT Eduardo Domínguez.

#### **GIMNASIA**

ALTAS No hay. BAJAS A. Steimbach, L. Gómez, R. Saravia, E. Ramírez, F. Milo y F. Sánchez.

INTERESAN G. Ríos (Audax Italiano), Garayalde (Vélez) y R. Pérez Casada (Def. Sporting).

PUEDEN IRSE C. Colmán y Y. Rodríguez.

DT Marcelo Méndez.

#### GODOY CRUZ

ALTAS G. Moreyra (Ferro) y F. Ardiles (Dep. Madryn). BAJAS T. Conechny y J. Eseiza. INTERESAN B. Kociubinski y F. Zapiola (Estudiantes). PUEDEN IRSE T. Badaloni, R. Fernández, L. Arce, G. Abrego, F. Petroli, R. Fernández, M. Guillén y T. Galdames.

#### INDEP'TE

DT Daniel Oldrá.

ALTAS M. Pellegrino (Milan) y N. Vallejo (volvió de Talleres). BAJAS A. Costa, F. Aguilar y Elizalde.

INTERESAN K. Lomónaco (Bragantino), F, Loyola (Huachipato), L. Arce (Godoy Cruz), F. Vera (Unión) y F. González (Newell's).

PUEDEN IRSE L. González, M. Isla y J. Buffarini.

DEBE DEFINIR CONTINUIDAD S. Ortiz (Atl. Tucumán). DT Julio Vaccari (nuevo).

ALTAS E. Centurión (River), S. Villa (Beroe, Bulgaria), L. Ríos (Banfield), F. Vera (Sp. Ameliano), I. Villalba (Sp. Luqueño), L. Gómez (Argentinos), A. Mulet (Vélez), L. Sequeira, G. Álvez (Talleres), N. Gallardo (libre) y F. Milo (Gimnasia). BAJAS F. Di Santo, N. Paz, J. Soñora, M. Monllor, M. Maidana, F. Maidana, E. Saliadarre, M. Reali, J. M. Vázquez y G. Gil Romero. INTERESA Garate (Huracán). PUEDE IRSE T. Palacios y F. Petrasso. DT Martín Cicotello.

ALTAS D. Batallini (Argentinos) y J. Papaleo (libre). BAJAS M. Peano, E. Bilbao, G. Mainero y N. Barrientos. INTERESA J. Álvarez



ALTAS R. Ábila (Barracas). E. Ramírez (Gimnasia) y F. Watson (Lanús). BAJAS I. Pussetto-foto-yRoa. PUEDEN IRSE F. Fattori, R. Echeverría, M. Pólvera y L. Garate. DEBE DEFINIR CONTINUIDAD J. Garro (PAS Giannina). DT Frank Dario Kudelka.

(Banfield). PUEDEN IRSE S. Romero, D. Puebla y S. Rodríguez. DT Diego Dabove.

ALTAS E. Salvio (libre), L. Bezzosi y C. Izquierdoz (Sp. Gijón). BAJAS L. Acosta, L. Di Plácido, F. Peña Biafore, A. Segovia, N. Thaller, J. Cáceres, A. Lotti, L. Varaldo y F. Watson.

PUEDEN IRSE J. Torres. J. Canale y L. Boggio. DT Ricardo Zielinski.

#### **NEWELL'S**

ALTAS F. Cardozo (Olimpia), G. Carabajal (Puebla, MEX) y J. I. Méndez (Vélez).

BAJAS B. Aguirre, I. Schor, G. Balzi y F. Díaz.

INTERESAN A. Cardozo (Tigre), T. Verón Lupi (Racing -U-), I. Vázquez (Platense), E. Vera (Libertad), J. Canale (Lanús), y J. Barreto (Olimpia).

PUEDEN IRSE Macagno, Hoyos, J. I. Ramírez, May, J. Fernández, Cacciabue, F. González, A. Méndez y Martino. DT Sebastián Méndez (nuevo).

#### PLATENSE

ALTAS G. Mainero (libre) e I. Schor (Newell's). BAJAS Gudiño, Urruti, F. Ferreyra, A. Marinelli, J. Blázquez, Obando, Angulo y Barbas. INTERESAN R. Tesuri (ATU),

B. Farioli (Colón) y T. Cervera (Rosario Central) PUEDEN IRSE O. Salomón, I.

Vázquez y L. Picco. DEBE DEFINIR CONTINUIDAD F. Baldassarra (Panetolikos). DT Favio Orsi y Sergio Gómez

#### RACING

ALTAS J. Elordi (Delfín) y M. Bergara (Nueva Chicago). BAJAS L. Miranda, I. Pillud, M. Tagliamonte, M. Quiroz, I. Galván, J. Cáceres y Martirena. INTERESAN J. Ortiz (l. del Valle), N. Fernández (Defensa), W. Alarcón (Huracán), G. Abrego (Godoy Cruz) y R. Echeverría (Huracán). PUEDEN IRSE R. Martínez, J.

F. Quintero, I. Galván, G. Martirena y B. Rodríguez. DT Gustavo Costas.

ALTAS F. Peña Biafore (Lanús). F. Carboni (Inter), F. Gattoni (Sevilla), J. Ledesma (Cádiz) y V. Gómez (Vélez).

BAJAS E. Centurión y A. Palavecino.

INTERESAN L. Rodríguez (liverpool), A. Bareiro (San Lorenzo) y G. Pezzella (Betis). PUEDEN IRSE P. Díaz, D. Martínez, A. Herrera y E. Barco. DEBE DEFINIR CONTINUIDAD A. Batalla (Granada).

DT Martín Demichelis.

#### R. CENTRAL

ALTAS E. Copetti (Charlotte) y M. Ruben (Dep. Maldonado). BAJAS F. Mac Allister, D. Quiñones y J. Cerrudo. INTERESA Di María (Benfica). PUEDEN IRSE F. Oviedo, G. Bogado y A. Hernández. DT Miguel Angel Russo.

ALTA M. Reali (I. Rivadavia). BAJAS A. Giay, J. James y A. Díaz.

INTERESA A. Méndez (Newell's), S. Rodríguez (Instituto), L. Martínez Dupuy (Ros. Central) y Fydriszewski (Barcelona, Ecuador). PUEDEN IRSE C. Ferreira, A. Bareiro, D. Herazo y A. Martegani.

#### SARMIENTO

DT Leandro Romagnoli.

ALTAS L. Acosta (Lanús). Burgoa, J. Andrada (Godoy Cruz), M. García (C. Córdoba), E. Méndez (Racing -U-), Roncaglia, Gudiño (libres), E. Naya (Estudiantes) y G. Sauro (libre). BAJAS F. Ferreyra, A. Amarilla, Y. Garnier, M. Quiróz, M. Gar-cía, L. Cerato, C. Ojeda, B. Borasi, J. Mauri y N. Gallardo. PUEDEN IRSE F. Monetti, J. Tomino, A. Fontana, Calcaterra,

F. Godoy y G. Díaz.

DT Israel Damonte.

#### TIGRE

ALTAS N. Paz (I. Rivadavia), J. Cáceres (Racing) y F. Monzón (Vélez).

BAJAS B. Alemán, J. Sánchez Miño, W. Rodríguez, P. Adorno, M. Cáceres, N. Aguirre, F. Giacopuzzi, N. Génez, M. Tagliamonte y G. Flores.

INTERESAN J. G. Rodríguez (Talleres) y Nahuel Banegas (S.M de Tucumán)

PUEDEN IRSE A. Cardozo, K. Lomónaco y C. Viganoni. DT Sebastián Domínguez

ALTA J. Vanetta (J. Antoniana). BAJAS No hay. INTERESAN E. Ojeda (U. de Chile), J. Laso (Indep'te), F. Ferreyra (Platense) y J. Gómez (Rosario Central). PUEDEN IRSE N. Campisi, M. Luna Diale, G. Morales, J. Dómina, F. Vera y M. Torrén. DT Cristian González.

ALTAS No hay. BAJAS Mulet, S. Sosa, Osorio, Cufré, Florentín, Sarco, Cabrera, V. Gómez, J. Méndez, Monzón, Lobato v Garavalde, INTERESAN M. Santos

(Juárez), A. Lagos (ATU) y R. Rodríguez (Peñarol).

PUEDEN IRSE Y. Gordillo, T. Guidara, R. Centurión, F. Díaz y L. Jara DT Gustavo Quinteros.



ALTAF. Moyano -foto-(AAAJ). BAJAS N. Vallejo, L. Sequeira, G. Álvez y T. Molina. INTERESAN A. Martegani (San Lorenzo) y J. Pereyra (ATU). PUEDEN IRSE J. G. Rodríguez, R. Sosa, N. Bustos, A. Martínez, R. Ruiz Rodríguez, V. Depietri y D. Barrera. DEBEN DEFINIR CONTINUIDAD L. Angulo y J. Blázquez. DT Walter Ribonetto.

## **EUROCOPA**

## Olé

Francia y España juegan la primera gran semi y viene bien picante: Deschamps se enojó por las críticas al equipo. Con Kylian tocado, va contra Yamal y Cía...

**BRUNO STURARI** bsturari@ole.com.ar

n Munich se juega la primera semifinal de la Euro y llegar al partido decisivo del domingo. España-Francia, un duelo marcado por sus estilos actuales. La Roja estará presente en ese lugar tras haberse cargado en tiempo extra a la propia Alemania. Y con el mejor fútbol demostrado en lo que va del torneo, se cruzará con Les Bleus, un seleccionado que no brilló en lo absoluto convirtiendo tres goles (uno de Mbappé de penal y dos en contra).

Por eso mismo, en la previa se armó un debate sobre si la selección francesa aburre o no. "Si usted se aburre vea otra cosa, no está obligado a ver a Francia. Lo que sé es que tenemos la capacidad de hacer felices a los franceses con los resultados", dijo, enojado, Didier Deschamps ante el planteo periodístico.

"Tiene jugadores de ni-

16 Mike Maignan

5 Jules Koundé

17 William Saliba

22 Theo Hernández

13 N'Golo Kanté

8 A. Tchouaméni

14 Adrien Rabiot

12 R. Kolo Muani

10 Kylian Mbappé

Griezmann/Dembélé

4 Dayot Upamecano

23Unai Simón 22 Jesús Navas 4 Nacho 14 Aymeric Laporte 24 Marc Cucurella 10 Dani Olmo 16 Rodri

7 Alvaro Morata 17 Nico Williams DT Luis De la Fuente DTDidier Deschamps

CANCHA Allianz Arena, Munich. **ARBITRO** Slavko Vincic (Eslovenia). TV Transmiten ESPN y Disney+, en directo

vel altísimo y un colectivo muy bueno. Yo siempre me divierto con el fútbol. A mí, no me aburre. Tenemos estilos diferentes", dijo del otro lado Luis De la Fuente, el conductor de esta Roja que despierta mucha ilusión. "Somos un equipo muy vistoso, pero aquí se trata de ganar", agregó sobre los suyos, enfocando en que lo importante es pasar.

En España habrá tres cam-



MBAPPÉ "NO ESTÁ AL 100%" PERO ES UNA FIJA PARA LOS FRANCESES.

#### LOS DT'S

"SI FRANCIA ABURRE **VEAN OTRA COSA".** 

"A MÍ NO ME ABURRE, SON ESTILOS DISTINTOS".

Luis De la Fuente Entrenador de España, no comparte la mirada de Francia

bios obligados: Dani Olmo (figura vs. los alemanes) por el lesionado Pedri y Jesús Navas y Nacho por los suspendidos Dani Carvajal y Robin Le Normand. En Francia hay una duda y pesada: si sigue Antoine Griezmann en el 11 o le deja su lugar a Ousmane Dembélé, de buen

ingreso ante Portugal antes de los penales. ¿Mbappé? El propio Deschamps había dicho que "no está al 100%" pero es una fija y que "hará todo lo posible por estar al máximo". Desde las 16 se verá qué fútbol es finalista. El atrevido de la Roja o el "aburrido" de Les Blues...



LAMINE YAMAL, 16 AÑOS Y PERSONALIDAD PARA ESPAÑA.



El anterior cruce se dio en octubre de 2021 y nada menos que en una final como la de la UEFA Nations League. Ganó Francia 2-1 con goles de Mbappé y Benzema. En Euro la última vez fue en 2012: 2-0 de España en cuartos de final.

#### CONTRA PROPIOS Y RIVALES.

# Rabiot calentó la previa

El volante criticó iel nivel de Griezmann! y dijo que Yamal debe hacer más para llegar a la final. Uf.

os países enormemente futboleros y con una buena rivalidad. En el historial gana España (16 a 13) pero de cinco mano a mano en grandes torneos, cuatro quedaron en manos de Fran-

cia. Hoy habrá un nuevo capítulo y como si le faltaran condimentos, la palabra del volante Adrien Rabiot se los agregó y para todos lados.

El zurdo de 29 años volverá a ser titular en el conjunto de Deschamps tras cumplir una fecha de suspensión y formó parte de la conferencia previa con mensajes que llamaron la atención. Primero fue muy crítico con Antoine Griezmann. su compañero. "Todos estamos sorprendidos si tenemos en cuenta sus cualidades y lo que hizo en el último Mundial, quizá no esté tan bien físicamente. Esperamos mucho más de Antoine, sería más fácil si él estuviera en plena forma", sorprendió contra el 7.

Luego, le mojó la oreja a Lamine Yamal, el pibe que con 16 años deslumbra a España. "Maneja muy bien la presión pero para jugar una final tendrá que hacer mucho más de lo que ha hecho hasta ahora", dijo. Picante.



TITULAR PARA DESCHAMPS.

#### INGLATERRA

# Dudas inglesas

Pensando en la otra semi vs. Países Bajos que será mañana, Southgate define si mete mano en su 11.

nglaterra espera la semifinales ante Países Bajos de mañana pero las dudas siguen estando. Después de cinco partidos flojos y con poca mejoría futbolística, pasó por penales a Suiza y ahora buscar volver a ser finalista.

Pero claro, ante la falta de rendimiento en la prensa inglesa se habla de cambios. Uno de ellos podría ser el ingreso de Luke Shaw, el lateral izquierdo que entró cinco minutos ante los suizos y volvió a jugar tras cinco meses lesionado... Por otra parte, se habla mucho del flojo rendimiento de Harry Kane y se pide la presencia de Ivan Toney. Sin embargo, el DT Gareth Southgate mantendrá al 9 y capitán en el 11, donde sí podría ingresar Palmer por Foden.



Olé y Blender salen a la cancha con un programa con fútbol, actualidad, música y mucho más.

Conducido por Mikki Lusardi, el Ruso Verea, Cata Sarrabayrouse, Juli Giaco y Facu Santarossa.





on algunas jornadas de entrenamiento ya desarrolladas en la Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucía, Pablo Prigioni analizó el comienzo de la preparación del seleccionado nacional que incluirá, además, una serie de partidos amistosos. "Sabemos dónde estamos como Selección y hacia dónde queremos ir. Ahora mismo estamos trabajando en cómo vamos a ir a ese lugar", indicó el entrenador argentino.

Argentina disputará sus dos primeros partidos amistosos el viernes y sábado ante Portugal e Inglaterra en Guimaraes. Con objetivos claros y un gran compromiso de todas las partes que componen la Selección, el head coach subrayó: "Poder realizar esta concentración tiene mucho valor para que los jugadores no estén tanto tiempo sin juntarse. Es importantísimo el esfuerzo que se hizo".

A lo largo de la charla con prensa CAB, hay un concepto que se repitió: compromiso. Bajo esa premisa, Prigioni explicó: "El compromiso está, de todas las partes. Hablamos con el equipo sobre la importancia de estar compactos como grupo. En las ventanas pasadas, la Selección Argentina utilizó 46 jugadores. Otros países usa-

# Prigioni, de gira con el plantel por Europa, habló de que el equipo debe esforzarse para tener una identidad defensiva, clave como el agregado de ochos jóvenes U23.

ron entre 20 y 30 y queremos intentar bajar la cantidad para tener una estructura más sólida. Poder reducir el número de jugadores va a ayudar muchísimo a lo que estamos armando".

Otros dos casos significativos son el de Gabriel Deck y Carlos Delfino, flamante colaborador del equipo, jugador en la A2 italiana con 41 años. Sobre el alero del Real Madrid, el cordobés apuntó: "Quiero destacar lo de Gabi, que a pesar de estar lesionado, no puede participar con el grupo, pero está trabajando a la par, recuperándose. Él podría haberse quedado en Madrid o Argentina para hacer su rehabilitación y eligió hacerla acá".

En tanto, sobre Delfino añadió: "Es un jugador histórico, con una categoría única. Desde mi lugar me pareció oportuno abrirle la puerta de la Selección en este rol. Está dirigiendo algunos ejercicios y haciendo mucha técnica individual con los jugadores".

Prigioni llevó ocho jugadores de la Selección de jóvenes talentos que disputó tres amistosos ante México. Al respecto, dijo: "El trabajo del grupo joven es algo que comenzamos el año pasado, quizás con un promedio de edad más bajo. Este año lo subimos, ya que muchos de esos chicos este año tenían torneos U17 v U18, y buscamos concentrar jugadores más en torno al U23. Pensábamos que no era bueno que tuvieran un receso tan largo. Si sumamos los 15 días de trabajo en Buenos Aires y México, sumados a estos 15 días en Europa, estarán trabajando en la órbita de la Selección por un mes. Es exactamente lo que ellos necesitan. Es muy bueno para la Selección".

En cuanto al juego, el entrenador asistente de los Minnesota Timberwolves en la NBA se refirió al desafío por mejorar el rendimiento defensivo: "Así como hablamos del compromiso y de reducir el número de jugadores, uno de nuestro déficit fue el aspecto defensivo. Cuando miramos otros torneos como el Mundial de 2019 o la AmeriCup de 2022, el equipo dejaba a los rivales cerca de los 70, 71 o 72 puntos. En los Juegos Olímpicos de Tokio o en las Ventanas el número se acercó a los 80 puntos. Está claro que cuando el equipo defiende bien, consigue mejores resultados", comenzó explicando.

"No somos un equipo con un perfil defensivo individual muy definido, con lo cual necesitamos muy buena estructura. Ese está siendo el foco. Queremos volver a construir una identidad defensiva. Le dijimos al equipo que una de nuestras metas tiene que ser convertirnos en top 3 defensivo en el futuro cercano en cada torneo", cerró SENTENCIA

# "TENEMOS QUE SER TOP 3 DEFENSIVOS EN CADA TORNEO".

Pablo Prigioni y la meta primordial para la Selección.

# PARÍS: ZONAS PARA LOS 12

Tras la clasificación de España, Grecia, Brasil y Puerto Rico, se armaron los tres grupos de los JJ.00.

Con el Preolímpico cerrado y la clasificación de tres locales de las cuatro sedes (España, Grecia y Puerto Rico) más Brasil, que ganó en Letonia, se cerró la docena de equipos que participarán en los Juegos Olímpicos.

La zona A tendrá a Australia, Grecia, Canadá y España; la B, a Francia, Alemania, Japón y Brasil, y la C, a Serbia, Sudán del Sur, Puerto Rico y Estados Unidos.

El básquet comenzará el 27 de julio en el Estadio Pierre Mauroy, donde se jugará la fase regular. Ya a partir de cuartos, desde el 6 de agosto, el torneo se disputará en el Bercy Arena. Se clasifican los primeros y segundos de cada zona y los dos mejores terceros. Por el bronce y el oro se jugará el 10.

Su operación de rodilla ya es historia: Nole está más a punto que nunca y listo para ir por el Grand Slam británico. Sacó a Rune en octavos y ahora va con De Miñaur en cuartos. Otra vez, se puso la pilcha de candidato.

> **FABRIZIO SILVA** silva@ole.com.ar

uando se puso en duda cómo llegaría a Wimbledon. por su reciente operación de rodilla (sufrió la rotura del menisco medial hace algo más de un mes), no se tuvo en cuenta una cosa: el sujeto en cuestión es Novak Djokovic (2°), lo más cercano a una máquina en el mundo del tenis, quien reafirmó que ni su paso por el quirófano -por el que usa un protector en su pierna derecha- ni sus 37 años podrán quitarle la pilcha de candidato: aplastó por 6-3, 6-4 y 6-2 a Holger Rune (21°), la figurita emergente de 21 años, y pasó a cuartos de final.

Es un paso más hacia su revancha (vale recordar que perdió la definición del 2023 frente a Carlos Alcaraz). Uno de tantos que dio, dejando una sorpresa nueva con cada avance de fase: entre los triunfos ante el checo Vit Kopriva, el británico Jacob Fearnley, el australiano Alexei Popyrin y el más reciente, ante Rune, ganó 12 sets y perdió tan solo dos (uno contra Fearnley, que venía de ser campeón en el césped de Notthingham, y otro contra Popyrin).

En los cuartos, el serbio se enfrentará al australiano Alex de Miñaur (9°), quien no terminó en el mejor estado después de su último partido. "Me deslicé con la derecha en el primer punto y noté una molestia, pero solo fue un susto. Me noto un poco dolorido, no voy a mentir, pero hice mi recuperación y estoy seguro de que estaré bien", contó en rueda de prensa.

La acción continuará hoy a las 9.30, cuando Jannik Sinner (1°) se enfrente a Daniil Medvedev (5°), y a las 10.30, Carlos Alcaraz (3°) se mida a Tommy Paul (13°). Ambos por ESPN y Disney+.



# TRES QUE VAN CON CHANCES

El dobles, la última esperanza argenta de tener un campeón.

unque no haya más argentinos en singles, aún hay esperanza en los dobles. Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers, pareja ex número 1 del mundo y actual N° 2, avanzaron a cuartos

luego de vencer a Sebastián Báez y al jamaiquino Dustin Brown. En tanto, Andrés Molteni y Máximo González también continúan en competencia y enfrentarán mañana a los australianos Max Purcell y Jordan Thompson. De esta manera, ambos dúos están a tres partidos de ser campeones.

RUGBY

#### MUNDIAL U20 DE SUDÁFRICA

Los Pumitas irán hoy ante Fiji por el pase a las semifinales del Mundial U20 de rugby en Sudáfrica.

os Pumitas tendrán la última oportunidad de clasificarse a las semifinales del Mundial M20 de rugby en el cierre del grupo C ante Fiji. Después de la derrota en el debut contra Inglate-

rra por 40-21 y la victoria en el segundo capítulo ante Sudáfrica por 31-12, el seleccionado argentino juvenil verá frente a sus ojos el último tren hacia los playoffs.

Hoy, el combinado argentino se enfrentará a Fiji a partir de las 9 (hora argentina) en el Danie Craven Stadium de Stellenbosch (trasmiten ESPN 4 y Disney+).

Con La Rosa alejada en lo más alto con 10 puntos, Los Pumitas (igualados con Sudáfrica en cinco unidades) deberán ganar bien y aguardar resultados: que en la zona A. Australia no venza al líder Irlanda (tienen seis y nueve puntos, respectivamente), y que el ganador de Francia vs. Gales en la B no sume punto bonus (tiene cinco unidades, al igual que Argentina); Nueva Zelanda lidera con 10.

Pasan a semi los ganadores de grupo y el mejor segundo. El resto juega del 5° al 12° puestos; el último desciende.

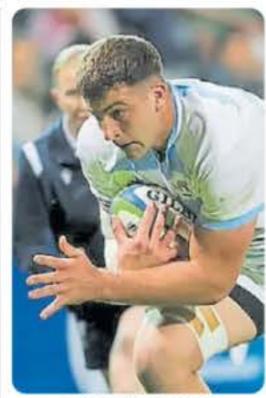

PEDRO BERNASCONI.

### VÓLEY

# Lista la agenda

La Selección retomó los entrenamientos, sabe cuándo viaja y contra quien jugará los dos amistosos.

uego de una semana de descanso tras haber jugado los cuartos de final de la VNL ante Eslovenia (derrota por 3-2 ante el local el 28 de junio), el equipo de Marcelo Méndez regresó a los entrenamientos de cara a los Juegos Olímpicos de París.

El pasaje a la cita lo sacó en la tercera etapa del mencionado torneo, cuando cerró el listado y el equipo ingresó por su ranking (8°). Allí, en la capital francesa,

debutará el sábado 27 ante Estados Unidos, pero antes jugará unos amistosos y realizará una especie de minipretemporada.

El seleccionado viajará este sábado a Italia, país en el que se quedará hasta dirigirse a Francia. El plantel hará base en Florencia, donde el martes 16 disputará uno de los dos amistosos que tiene programado ante el equipo local. Dos días más tarde, el jueves 18, volverá a medirse con Italia, esta vez en Bologna.

Ya en París, el seleccionado integrará la zona C. con Estados Unidos, Japón y Alemania. Solo resta definir quién de los 13 jugadores citados será el player de



DE CECCO LE LEVANTA A LOSER EN EL CENARD.

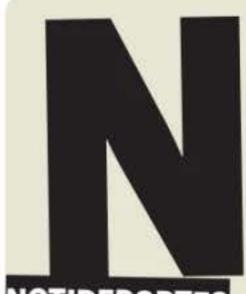

### NOTIDEPORTES

#### **TENIS** PASÓ EN ALEMANIA

Pedro Cachín (117°) le ganó al francés Gregoire Barrere (130°) por 6-3 y 6-4, y se clasificó a la segunda ronda del challenger de Braunschweig.

NO PUDO AVANZAR Román Burruchaga (142°) cayó por 6-4 y 6-3 ante el local Cezar Cretu (376°) y se despidió en la primera ronda del challenger de lasi, en Rumania.

CAYÓ EN EL DEBUT Federico Gómez (224°) perdió con el ruso Alibek Kachmazov (256°) por 7-6 (3) y 7-6 (4) y se quedó afuera en su primera presentación por el challenger de Trieste, Italia.

#### RUGBY

VUELVE A LA ACCIÓN Santiago Chocobares estará disponible para el segundo test de Los Pumas ante Francia, el sábado en Vélez. El centro del Toulouse, ausente en el 13-28 en Mendoza (venía de jugar la final del Top 14), se sumará al equipo de Felipe Contepomi.



Santiago Chocobares Entra por Bautista Bernasconi.

#### F. AMERICANO

SANCIÓN EJEMPLAR La NFL suspendió por ocho partidos a Cameron Sutton, de los Pittsburgh Steelers, por un caso de violencia doméstica. En marzo, se lo acusó de golpear a una mujer y escapar. Tras resolver el tema en la justicia, el jugador ya puede volver a jugar, pero deberá cumplir con la sanción de la liga en su equipo.

# DE CONTRA

FÚTBOL INTERNACIONAL



# "QUIERO DAR A CONOCER LO QUE NO SE VE"

Joaquín Ketlun, arquero argentino que ataja en Islandia, es influencer y se hizo viral esta semana por sus videos en los que da claves para atajar penales. Le cuenta su historia a Olé y revela más secretos.

uego de la Copa América 2021 (sobre todo en aquella definición por penales ante Colombia) y de la gloria en Qatar, el fenómeno Dibu Martínez explotó: psicólogos, neurólogos y analistas de fútbol de todo el mundo sacaron conclusiones sobre el juego mental que realiza.

Ahora, tras escribir otra página de gloria con sus penales atajados ante Ecuador en las semifinales de la Copa América, el análisis más viral fue el de Joaquín Ketlun, un arquero argentino de 28 años que ataja en el Víðir (NdeR: en español significa sauce), de la Tercera División de Islandia. Claro que, además de atajar, Joaco se dedica desde hace varios años al mundo de las redes: realiza análisis del rendimiento de los arqueros que juegan en Europa y en el fútbol argentino, y los publica en las plataformas digitales. Para tomar dimensión, solamente en Instagram, ya acumula 66 mil seguidores interesados en consultar sus análisis.

En medio de esta Copa América, Ketlun compartió una particular observación sobre Dibu Martínez y se viralizó por divulgar uno de los secretitos que los arqueros tienen en las tandas de penales: "Si abre la mano, el jugador cruza la pelota".

-La gran actuación del Dibu para darle a Argentina el pase a la semi de la Copa... iQué momento para ser viral!



TIENE 28 AÑOS Y HACE YA CINCO TEMPORADAS QUE ATAJA EN EL VÍÐIR DE ISLANDIA.



"DIBU TIENE UN GRAN PODER PARA TOMAR DECISIONES", RESALTA.

-Ja, ja, sí, el video de los penales es algo que hago desde hace cinco años. La verdad que no esperaba que se hiciera tan viral. Fui trending topic en Twitter, mis amigos me decían: 'Voy al gimnasio y están hablando de eso', ja. Son detalles que miro desde hace mucho.

Tres de los cuatro partidos de cuartos de final que tuvo

esta edición de la Copa se definieron desde los 12 pasos y hubo muchos otros penales que se ejecutaron durante toda la fase de grupos. El análisis que realiza Joaquín intenta explicar cómo un arquero puede intuir hacia dónde pateará el ejecutante, con tan solo ver los gestos que realiza en fracciones de segundos. Y su video de los cuartos de final explotó con un millón de visitas.

#### -lgual, algunos arqueros se enojaron por eso...

-Leí varios comentarios de arqueros que ponían: "Estás contando todos los secretos", ja. Creo que muchos arqueros lo sabemos, yo solamente lo saqué a la luz. Si vos ves en redes, hay un montón de trucos.

#### -¿Es diferente que lo diga un arquero en actividad?

-Creo que sí, le da un plus al contenido.

#### -¿Cuánto tiempo le dedicás a las redes?

-Lo de las redes lo tomo como un hobby para distraerme fuera de la cancha. Aprendo mucho y tengo un gran equipo de editores para poder hacer el contenido. Para un video, tengo que estudiar al arquero de Polonia, por

> ejemplo, y cada día de estudio te aporta nuevos conocimientos.

## -¿Cuántos días lleva estudiar a un arquero?

-Para poder hacerlo bien estoy tres días mirando videos suyos, buscando sus errores y aciertos. No lo hago solamente porque es viral, quiero que mi contenido sea algo bien hecho, de calidad, para toda la gente que lo consume.

#### -Como objeto de estudio: ¿hay alguna diferencia a la hora de analizar a Dibu Martínez?

-Me lleva bastante tiempo analizar a Dibu. Por admiración, de querer aprender de él, me entretiene. Y porque para poder dar a conocer cosas irreconocibles para una persona común. Hago énfasis en eso.

#### -¿A qué te referís con "cosas irreconocibles"?

-Por ejemplo, cómo se levanta después de una atajada o la técnica que tiene para elegir un palo en un penal.

#### -¿En qué se diferencia Dibu de otros?

-Es enorme, tapa todo el arco. Pero sobre todo transmite mucha confianza e intimida al equipo contrario. De diferente,

creo que es muy correcto técnicamente aunque no es sobredotado. Sin embargo, nunca falla. Tiene un gran poder para tomar decisiones: cuándo atajar con las manos, con los pies, saltar o achicar.

Si bien hace ya tres temporadas que juega en el país nórdico, Ketlun pasó, como juvenil, por varios clubes del fútbol argentino como Vélez, All Boys, Argentinos, Estudiantes BA; y del exterior, por Peñarol de Uruguay y la U. Católica de Chile. "Ahora entreno con -20 grados en invierno, ja. Pero estoy muy contento", cuenta desde su setup gamer que armó para las redes.

#### -¿En el club saben de tu vida como influencer?

-Islandia es un país muy abierto a todo, no se tomaron mal estos videos en el club. Lo único es que, a veces, me piden que los haga en inglés. Yo sé seis idiomas y podría hacerlo, pero el idioma de uno facilita mucho todo.

El arquero, que habla español, inglés, croata, italiano, portugués e islandés, cada vez tiene más visibilidad en el mundo digital. Se está convirtiendo en una voz pesada en el análisis y sueña con poder hacer escuela para compartir su conocimiento con compañeros de puesto: "Mi proyecto es hacer un curso con truquitos para el arco. La idea sería hacerlo a bajo costo, para que todos puedan acceder y saber más sobre esto".

Olé es una publicación de Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. Director Mariano Dayan

AÑO 27- N° 10.142



Dirección, redacción y administración Piedras 1743 (C1140ABK) CABA.

Tel. 5275-6164 (atención al cliente), 4309-7900 − E-mail ole@ole.com.ar

Impresión y distribución en talleres propios Zepita 3220 (C1285 ABH). CABA. Tel. 4309-7800.

Publicidad Tacuari 1846 (C1139AAN) CABA. − Tel. 4348-7777

Correo Argentino Franqueo a pagar Cta. Nº91
Registro de la propiedad intelectual 4.306.465 \*



